

11559/B



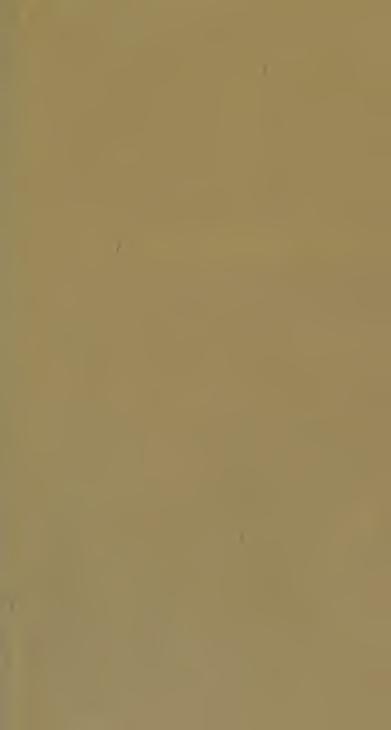





## CATECHISMO DOSTETRICIA

PER ISTRUZIONE DELLE MAMMANE DICAMPAGNA

COMPOSTO PER ORDINE E A SPESE DEL GOVERNO DI FRANCIA

DAL SIG. AUGIER DU FOT

Dottore di Medicina Professore d'Ostetricia e Medico della Generalità di Soissons per le malattie epidemiche ec. ec.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

Operetta utile a qualunque Medico e Chirurgo, necessaria a qualunque Mammana per ben condursi nella difficil' arte dei Parti ed atta a distruggere molti abusi troppo fatali all'umanità perpetuati dall' imperizia di chi esercita l'arte medesima con gravissimo danno delle Famiglie della Popolazione e degli Stati. ec.

> このなるるのから ものなる asse isse

IN VENEZIA MDCCLXXXVII.

Nella Stamperia GRAZIOSI, a S. Apollinare.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE.





## PREFAZIONE.

SI è dato a quest' opera il titolo di Catechismo Karixnous, vale a dire, d'Istruzione a viva voce; vocabolo consagrato ad esprimere le cose sante. Ma siccome già abbiamo, oltre al Catechismo d'Agrizcoltura, anche diverse altre opere sotto la stessa denominazione, così si è creduto di potersi sarne uso anche nella presente. La medesima contiene alcune istruzioni date a viva voce alle Levatrici di campagna nei pubblici e gratuiti corsi d'Ostetricia soliti a farsi ogn' anno nella Generalità di Soissons.

Uno stabilimento tanto utile alla popolazione ed alla prosperità del regno si
riconosce dalla beneficenza del Sig. Le
PELETIER, Intendente di quella provincia. Questo Ministro, buon cittadino,
non crede di poter esser felice se non
col fabbricare la felicità dei popoli assidati alle sue cure. Ha conosciuto che
l'Ente il più necessario all'uomo è l'uomo medesimo; e che si deve seriamente pensare alla conservazione della di

lui vita.

Addetto già da lungo tempo indietro

ad istruire le Levatrici, ho io compilate le mie lezioni secondo le repetizioni fatte da esse medesime dopo ciascuna sessione, e nella fine di ciascun corso. Per render intelligibile il manuale dei parti, si parla in esse nel tempo stesso agli occhi ed allo spirito; e l'oggetto dell'opera è di ridurne i principi ad una chiarezza adattata alla capacità delle persone

le meno abili ad esser istruite.

Quì la teoria non è se non una pratica ridotta in regole, al qual oggetto si sa uso di santocci, ch' essendo veri scheletri di donne e di bambini colle loro molle, rappresentano al naturale la pelvi, l'urero, la vagina, e le parti che servono, o che concorrono al parto. Si trovano riuniti tutti questi vantaggi in quelli di Madama Riel, e di Medamigella l'Enfant, che colla loro intelligenza e destrezza hanno perfezionate tali figure, sopra le quali le alunne fanno con facilità la pratica intorno ai diversi parti che sono stati l'oggetto delle lezioni della giornata. Le persone utili meritano la stima e la gratitudine del pubblico, allorchè impiegano i loro talenti in vantaggio della società.

Si è trattato in questo Catechismo di molte specie di parti rarissimi. Sebbene

PREFAZIONE.

fecondo il titolo dell'opera si sarebbe potuto limitarsi a parlare dei soli che si presentano il più comunemente; pure, siccome gli altri posson seguire, così è d'uopo darne cognizione. Per salvar l'uomo nel di lui nascere, bisogna ovviare agli accidenti, ed evitare gli errori, che dall'ignoranza nell'Ostetricia, si commettono giornalmente nelle campagne. Qui la previdenza è una virtù necessaria.

Essendo cosa giustissima restituire a ciafcuno ciò che gli si deve, così dichiaro con piacere e con gratitudine d'aver preso quanto mi è sembrato convenire ed esser intelligibile alle Levatrici così dall' opera imprezzabile del defunto Sig. Solayres pubblicata dal Sig. Baudelocque, della quale questa è il compendio, come da altri libri classici, da manuscritti, e fin dai discorsi dei celebri ristauratori dell' Ostetricia, Signori Antonio Petit, Levret, Burton, le Moine, Raulin, Levacher de la Feutrie, Alfonso le Roi, Barbaut, le Bas, ecc. Andita & letta sit fas referre. Ho raccolto tutto ciò che ho trovato d'utile e d'assolutamente necessario a sapersi nelle opere dei Maestri dell' Arte dei Parti Mauriceau, Portail, Amand, Dionis, de la Motte, Mesnard, Roederer, Deventer, Smellie, Verdier Puzos, Peu.

Peu, de Leurye, Boerhaave, Astruc, e nelle Memorie così dell' Accademia Reala delle Scienze come dell' Accademia di Chirurgia di Parigi, preziosi depositi. d'una moltitudine di cognizioni utili al: genere umano; ma non ho riportati se non i principj, intorno ai quali il più gran nume. degli Autori suddetti si uniformava di antimento, e che ho giudicato esfer assolutamente necessari per la pratica fruttuosa d'un'arte di tanta importanza. Espongo precetti, non ideati da me, ma appoggiati alla base dell'esperienza anche dei più grandi maestri, ecc. Mi sono affaticato, non per acquistar gloria; ma unicamente per utilità pubblica; non per procacciar credito a me stesso, ma per fare bene agli altri. Dirigendo quindi tutte le mie applicazioni e tutti i miei pensieri al vantaggio delle. Levatrici, mie scolare, ho fissati gli occhi sopra il grado d'intelligenza di cui elleno sono capaci, e sopra ciò che si dee loro insegnare per renderle abili all'util pratica dell'Ostetricia; quindi ho ssuggita qualunque discussione meramente critica, ed. in conseguenza infruttuosa.

Quest'opera elementare, scritta in grazia loro e stampata a spese di Sua Maestà, sarà alle medesime distribuita gra-

tui--

tuitamente nelle provincie. Le nostre campagne devono tal benefizio al Ministro, amico degli uomini, che presede alle Finanze (\*), il quale, guidato nel suo governo da quella forza di carattere che non si acquista e non s'inspira, ma che data dalla natura e rischiarata dal genio, rende attiva la virtù, sa il bene che vede, e quello che gli si addita.

Se ho avuta la soddisfazione di faticare per utilità dei miei simili, posso forse ottenere ricompensa più lusinghiera
della stima e della protezione dei benefattori della patria, e dell'approvazione
delle illustri Società, le quali non hanno altr'oggetto e non gustano altro più
soave piacere nelle loro fatiche che
quello di contribuire alla felicità degli
nomini (\*\*)?

Tutto qui tende alla conservazione dell'umanità; ed io mi querelo colla natura, che mi manchino le frasi per esprimere il mio rispetto, l'amor mio, e la

4 mia

(\*\*) L'Accademia Reale delle Scienze, e la Facoltà di Medicina di Parigi.

<sup>(\*)</sup> Il Sig. Turgot, Ministro di Stato e Contrallore-Generale delle Finanze.

viij PREFAZIONE:

mia gratitudine verso tali amici dell' umana specie. Possano quest' opera ed il mio zelo corrispondere alla scelta satta di me per prosessare un'arte, che ha per oggetto l' uomo stesso nel primo momento della di lui vita, e la conservazione delle madri, riparatrici del genere umano!

# DISCORSO PRELIMINARE.

SE la nascita d'un bambino dev'esser un giorno di giubilo in un' intera famiglia ed anche in tutto lo Stato, riesce per disgrazia troppo sovente un giorno di lutto nelle campagne. Quanti bambini vi periscono nel nascere o anche prima di nascere a solo motivo dell' imperizia delle Levatrici! A quante disgrazie foggiacciono spesso così le partorienti come i loro figlj neonati! Quante' malattie gravi e sovente mortali in molti individui, speranza della generazione presente e sutura, le quali sono gli amari frutti della condannabil ignoranza d' un' arte in fe stessa semplicissima ! Gli abusi riescono tanto più sunesti quanto è più importante la scienza; la popolazione è impedira nella sua sorgente, le genie degenerano, e si spopolano le campagne. Manca nei nostri climi, non già la moltiplicazione della specie umana, ma la maniera di conservaria.

I Parrochi, quei Ministri di carità tanto necessari alla prosperità del regno, ed i Patroni delle Parrocchie deplorano giornalmente gli errori e gli abbagli

s com-

commessi dalle Levatrici nella pratica d'un' arte la più interessante per l'umanità, e da esse troppo frequentemente esercitata senza le prime nozioni. E' d'uopo adunque salvar l'uomo nel di lui nascere, e non abbandonarlo nel primo

istante della di lui vita.

Il Sig. le Peletier de Mortesontaine, Intendente di Soissons, ha immaginato il più efficace mezzo di conseguir tal oggetto. Questo savio Amministratore, che ha l'attenzione di preserire gli oggetti tendenti alla conservazione degli uomini, sensibile alle disgrazie che a motivo dell' imperizia delle I evatrici accadono giornalmente nelle campagne, non ha trovato, per impedirne il corfo, che lo stabilimento dell'istruzione pubblica e. gratuita fopra un'arte, la quale, in vece di cooperare a far che l'uomo godesse della vita, gli dava troppo spesso la morre. Tal è il principio dello stabilimento dei corsi pubblici e gratutti delle Levatrici nella Generalità di Soissons.

In fatti, non si può dare cosa più savia e più necessaria. Le Levatrici di campagna, guidate, per la maggior parte, da una pratica micidiale e mancante d'ogni principio e strascinate da non men sunesti che numerosi pregiudizi

xj

vanno a tentone, e camminano alla cieca. I loro abbagli fono ordinariamente gravi e mortali. Elleno incominciano quasi tutte ad esercitare l'Ostetricia, senza sapere, senz' aver imparata cos'alcuna.

Se volgiamo un'occhiata alla loro pratica, qual barbarie vi osserveremo? Le medesime hanno la crudeltà di tagliare un braccio, o una gamba al bambino che si presenta al passaggio, mentre il rimanente del corpo n' è trattenuto. In quasi tutti i parti laboriosi, o ch'elleno, attesa la cattiva loro operazione, rendono tali, si servono d'un uncino, che comunemente è quello d'una stadera, ovvero d'altro ferramento confimile. Questi strumenti micidiali non sono men sunesti al genere umano del flagello distruttore. della guerra; e le infelici vittime, destinate ad esser la difesa ed il sostegno dello Stato, gli sono rapite nel loro nascere. Quante volte siamo stati, ma troppo tardi, chiamati per fottrargli ai colpi omicidi d' una tanto condannabil' ignoranza!

Si risparmino alla sensibilità delle anime oneste le parricolarità orribili delle crudeltà spesso commesse dalle Levatrici di campagna; tali spettacoli iacerano il cuore, ed atterriscono l'assista im-

maginazione.

Per un errore troppo pregiudiziale all' umana specie, si crede, e si dice d' ordinario, che le donne di campagna partoriscono più felicemente che quelle di. città. Ma quanti abbassamenti d'utero,, quanti ristagni di latte, quante lacerazioni in più parti della vagina, quante malattie interne sono i perniciosi frutti prodotti dall'imperizia di quelle pretese matrone!

Il numero delle donne, che muojon di parto supera quasi quello delle altre vittime, che periscono di malattie acute, o di languore; calcolo dolorofo alle anime sensibili, ed oltraggioso alla natura, la quale non vede tanto spesso distrutta la sua opera se non dall'ignoranza di coloro da essa formati per concorrer con lei alla conservazione dell'umanità. I medesimi non ravvisano o ricusano di ravvisare i semplici rimedi, ch' ella ha posti sovente allato al male: quindi sagrificano una moltitudine d' individui, che avrebbero difesa in tempo di guerra, e nutrita durante la pace la loro patria.

Non la fola miseria produce la magrezza e l'atrofia, non la sola mancanza dei generi necessari spande sopra is poveri abitanti delle campagne un diluvio di malattie; ma la condannabil'ignoranza riguardo all'Ostetricia popola anche essa le nostre contrade di persone inutili alla società.

Si offervino, all'uscire dalle Messe parrocchiali i fanciulli che devono occupare il luogo di quelli dai quali hanno avuta la vita; quali speranze per la generazione sutura! Quante desormità; Quante atrofie! Quanti giovinetti sfigurati da quelle, che gli assisterono nel nascere! La sanità della più gran parte d'essi non è se non una convalescenza. là quale termina spesso in una morte immatura: Son eglino per lo più languenti; e se sopravvivono, trasmettono ai loro figlj i vizj e le imperfezioni della propria conformazione.

Le false idee circa il governo delle puerpere, e dei bambini nati di frescoe lattanti, riescono tanto più suneste, quanto che sono generalmente diffuse. E' d' uopo distruggere la radice del male. Le prevenzioni sono ostinate, i cattivi abiti imperiosi: è difficile correggerli; conviene istruire. Col distruggersie gli errori che le Levatrici chiamano la loro pratica, si verrà a capo di renderxvi DISCORSO PRELIMIN.

chi per quelli dell'uom bambino! Qualora non si salvassero annualmente in ciascuna Generalità più di cento fanciulli neonati, le spese fatte per l'istruzione delle Levatrici sarebbero ricompensate con usura.

La lenta, ma potente voce delle disgrazie, che sossirono, attesa l'imperizia
delle Levatrici, le nostre campagne,
una così rispettabil voce chiede, ormai da lungo tempo, qualche istruzione: la paterna autorità del Governo ha
fatto ascoltare la sua voce: il buon espediente è stato preso; e sarà incessantemente benedetto uno stabilimento, che ha per
oggetto di salvare dalla morte l'infanzia,
e di conservare alla patria le donne seconde, le madri ai figli, le mogli ai
mariti.

\* Ci sono state chieste in diversi tempi, e tuttavia ci si chiedono spesso da disserti luoghi del regno ed anche da paesi esteri, le regole concernenti il corso pubblico e gratuito dell'Ostetricia, ecc.

Quindi riportiamo qui il metodo fiffato per questo stabilimento; metodo, che un mese prima d'incominciarsi ciascun corso, si spedisce in tutte le parrocchie della suddelegazione di cui si dee istruire le Levatrici, o formare le Allieve.

Cor-

Generalità di Soissons, del Sig. Augier Lu For, Dottore di Medicina, ecc.

L Sig. Augier Du For, Professore; d' Ostetricia, farà ogn' anno due corsi pubblici, in ciascuno dei quali sarannoammesse Le Levatrici o Allieve, scolte dai Signori Suddelegati, di concerto coi Signori Parrochi, Sindaci, e principali abitanti dei luoghi in appresso indicati. Devono essere preserite nella scelta così le donne e fanciulle di venti-cinque in trent' anni, come quelle che sanno leggere. Nei borghi e nei villaggi, nei quali non si troveranno Levatrici al di sopra dell'età di quaranta-cinque anni o quelle, che vi si troveranno, saranno poco atte a profittare di tali istruzioni, si sceglierà un'Allieva al di sotto dei trenta, o almeno d'un' età, per quanto è possibile, a questa vicina.

Le Levatrici, e le Allieve si porteranno nella città qui sotto specificata per assistere alle lezioni sopra la pratica dell' Osterricia; lezioni, che saranno in numero di trenta-due, ed il corso dei quali durerà per lo spazio di giornia.

Sic.

xx CORSO PUBBLICO.
bambini, e delle donne incinte e puerpere, delle quali devono aver cura le Levatrici medesime; e finalmente degli abusi nella fasciatura e nel nutrimento degli stessi bambini.

Si farà vedere la pratica dell'operazione manuale dei parti sopra i fantocci o le figurine accennate nella Prefazione; e con tal mezzo si daranno a conoscere le differenti posizioni del feto nell' utero, secondo la diversità d'essi parti; pofizioni che saranno altresì rappresentate sopra quadri dipinti al naturale, e di natural grandezza.

Nel corso pubblico d'Ostetricia, che incomincerà nel del 178 le ore nella sala della Casa della città, saranno ammesse le Allieve scelte dalla Suddelegazione di delle parrocchie, ecc.

Se ne farà l'apertura con un discorso sopra i principali oggetti relativi all'Ostetricia. Le lezioni incominceranno nel giorno dopo ore della mattina: si ripeteranno nel dopo pranzo sulle ore; e saranno così continuate nei giorni seguenti, e nelle. ore stesse.

Luigi.

Luisi de Peterier, Marchese di Montmeliant, Signore di Mortesontaine, Plailly, Beaupre, Othis, e d'altri luoghi, Consigliere del Re nei di lui Consigli, Maestro delle SupplicheOnorario della di lui Casa, Intendente ai Giustizia, di Polizia, e delle Finanze nella Generalità di Soissons.

Eduto il Manifesto del Corso pubblico dei parti steso dal Sig. Augier du For, Prosessore d'Ostetricia nell' estensione della nostra Generalità:

Ordiniamo, ch'esso Annunzio sia letto e pubblicato nelle città e nelle parrocchie della nostra Generalità indicate dai nostri Suddélegati, i quali, di concerto coi Sigg. Curati, Sindaci, e principali abitanti delle parrocchie medesime, sceglieranno un numero di donne, o di fanciutle capaci d'essere ittruite nell'Oscetricia, che si porteranno nella città di nel giorno che sarà loro dessinato, ed avranno, in conseguenza dei nostri ordini, soldi il giorno sin-

stinato, ed avrannno, in conseguenza dei nostri ordini, soldi il giorno sinchè durerà il corso suddetto. Comandiamo ai nostri Suddelegati di savorire l'esecuzione delle Presenti. Nel di sedici di Marzo del mille sette-cento-settanta quattro. Sottoscritto LE PELETIER.

E più sotto, per S. E., HARDY.

# TAVOLA

D E L L E

#### MATERIE.

#### PRIMA PARTE.

CAPITOLO PRIMO. Del Parto e delle parti della generazione nelle donne. pag. 1 CAP. II. Dei Mestrui: della Fecondità: della Gravidanza; e de Segni di questa. 8 CAP. III. Del Tatto. 11 CAP. IV. Del prodotto della Concezione e delle sue pertinenze. 14 CAP. V. Delle cause del Parto e delle sue Divisioni. 17

#### SECONDA PARTE.

CAP. I. Dei doveri della Levatrice nel tempo delle doglie. 24
CAP. II. Dell' assistenza che si dee prestare alla madre. 28
CAP. III. Di ciò che convien fare dopo che la parturiente è già liberata. 33

#### TERZA PARTE.

CAP. I. Parti, che non devono, o non poffono essere terminati senza la mano della Levatrice.

40

Pri-

| TAVOLA DELLE MATERIE. XXIII                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima Regione. Presentandosi il bambino                                                |
| per pient. 42                                                                          |
| CAP. II. Seconda Regione. Quando il                                                    |
| bambino presenta i ginocchj.                                                           |
| CAP. III. Terza Regione. Presentandos                                                  |
| le natiche del hambino. Quarta Regione. Quando il hambino pre-                         |
|                                                                                        |
| CAP. IV. Quinta Regione. Quando il                                                     |
| bambino presenta la faccia. 58                                                         |
| CAP. V. Sesta Regione. Quando il bambino                                               |
| presenta la parte anieriore del collo. 60                                              |
| CAP. VI. Settima Regione. Quando il                                                    |
| bambino presenta il petto.  CAP. VII. Ottava Regione. Quando il                        |
| CAP. VII. Ottava Regione. Quando il                                                    |
| bambino presenta il ventre.  64                                                        |
| CAP. VIII. Nona Regione. Quando il bambino presenta le parti genitali. 66              |
| CAP. IX. Decima Regione. Quando il                                                     |
| bambino presenta la parte posteriore del                                               |
| collo, ovvero la nuca.  CAP. X. Undecima Regione. Quando il bambino presenta il dorso. |
| CAP. X. Undecima Regione. Quando il                                                    |
| bambino presenta il dorso.                                                             |
| Duodecima Regione Quando il bambino presenta i lombi.                                  |
| prejenta i lomoi.                                                                      |
| CAP. XI. Decima-terza Regione. Quan-                                                   |
| do il bambino presenta l'orecchio. 72<br>Car. XII. Decima-quarta Regione. Quando       |
| ii. Unitiono presenta il lato del collo                                                |
| CAP, XIII, Decima-quinta Regione.                                                      |
| Quan-                                                                                  |
|                                                                                        |

| XXIV TAVOLA DELLE MATERIE.               |
|------------------------------------------|
| Quando il bambino presenta il moncone    |
| della Ipalla defira.                     |
| CAP. XIV. Decima-lelta Regione. Quan-    |
| do il bambino prejenta la mano.          |
| CAP. XV. Decima-settima Regione. Quan-   |
| do il bambino presenta l'anca destra. 82 |
| 18.ª Regione. Quando il bambino presen-  |
| ta l'orecchio sinistro.                  |
| 19.ª Regione. Quando il bambino presen-  |
| ta la parte linistra del collo. ivi      |
| 20.2 Regione. Quando il bambino presen-  |
| ta il moncone della spalla finistra. ivi |
| 21.2 Regione. Quando il bambino presen-  |
| ta l'anca sinistra.                      |
| QUARTA PARTE.                            |
|                                          |

CAP. I. Parti che non possono essere terminati se non per mezzo degli strumenti. 85 CAP. II. Bambino morto: Aborto: Mola: Obbliquità dell'Utero: Gemelli; Parto di donna morta.

#### QUINTA PARTE.

Delle Malattie delle donne relative alla gravidanza.
95
Avvertimenti e precetti sopra diversi oggetti d'Ostetricia.
96
Approvazioni.
103 e seguenti.

#### CATECHISMO

## D' OSTETRICIA

PER LE LEVATRICI DI CAMPAGNA.

### PRIMAPARTE.

#### CAPITOLO PRIMO.

Del Parto e delle parti della generazione nelle donne.

D. CHE cosa è il parto?

R. E' l'azione, mercè cui il feto esce dal seno della madre in qualunque tempo, per qualunque strada, e sotto qualsivoglia forma.

D. Come si chiama la persona, che

assiste ai parti?

R. Chiamasi Raccoglitore, o Leva-

D. Quali sono le qualità che deve avere il Raccoglitore o la Levatrice?

A

R

De-

Catechismo

R. Devono i medesimi esser, 1º. di buoni costumi, probi, prudenti, e pa-zienti.

2°. Devon esser dotati di forza e dii

destrezza nelle mani.

3°. Devon esser forniti delle cogni. zioni teoriche e pratiche relative alla loro arte.

D. Quale cosa devon prima conoscere?

R. Devon conoscere la pelvi, e le parti, non meno interne ch' esterne, della generazione nelle donne.

D. Che cosa è la pelvi?

R. E' una cavità formata di tre pezzii offei, cioè 1º. delle offa innominate,, 2°. dell' offo sagro, 3°. del coccige.

D. Quali sono le ossa innominate?

R. Sono quelle delle anche, composte di tre pezzi, 1°. dell'ileo, che ha due facce, una interna, esterna l'altra: 2º. delli ischio, sopra la tuberosità del quale ca appoggiamo quando fiamo feduti ( fe nec osservi soprattutto la spina come quell la, che può opporsi ai parti); 3°. de pube, in cui si considera il corpo, la branca e la sinfissi.

D. Che cosa è l'osso sagro?

R. E' un osso, che termina la spina La faccia esterna n' è convessa e scabra l'interna è concava e bucata da otto fori

per le Levatrici.

fori, chiamati fagri: si unisce colle ossa
innominate; e forma la parte posteriore della pelvi.

D. Che cosa è il coccige?

R. E' un picciol osso terminato in punta: forma il groppone; ed è posto al basso dell'osso sagro.

D. Come si divide la pelvi?

R. In grande e in piccola. La grande è la più alta, nella quale si vede l'orlo rotondo, da cui è terminata, e ch' è detto margine. La piccola pelvi è così chiamata per esser più stretta; e vi si osservano la strettezza superiore, la inferiore, ed uno scavo o parte media. Tutte queste parti devono avere certe dimensioni per esser ben formate. La gran pelvi aver deve nove pollici tra le creste delle ossa degl' ilei. La strettezza superiore, fornita delle sue parti molli, deve aver almeno tre pollici tra la parte anteriore e la posteriore, e quattro tra l'uno e l'altro lato. Nella strettezza inferiore devon correr almeno tre pollici fra le tuberosità ischiatiche; e quattro fra il coccige e la sinfisi del pube. Queste dimensioni sono relative alla grossezza della testa del feto.

D. Quali sono le parti molli, di cui

è fornita la pelvi?

A 2 R. Que-

Catechismo

R. Queste parti sono, 1°. il muscol iliaco, 2°. il muscolo psoas, 3°. i con doni nervosi, che formano il nervo cru rale anteriore, e che si trovano nella so stanza dello psoas, 4°. qualche volta picciolo psoas, 5°. le arterie e le ven iliache, ecc. (I differenti sintomi osservan nelle gravidanze e nei parti, come I sputo di sangue, il ristagno degli umo nelle gambe, ecc. ecc. devono esser a tribuiti alla compressione delle vene iliache), 6°. l'origine dei vasi sacri, ecc. Queste sono le parti molli, della gran de pelvi, ecc.

Nella piccola pelvi fono i nervi i vasi sagri, i vasi emorroidali....

Dietro la sinfisi del pube sono la viscica ed il canale dell' uretra; dieti la vescica l' utero e le parti d'esso E'essenziale la cognizione di tutte qu ste parti.

D. Quali sono i vizi principali del

pelvi ?

R. L' ineguaglianza delle creste de osso ileo, la troppo gran vicinanza de la loro spina anteriore, l' avviciname to troppo grande dell' osso sagro al pbe, le esostosi, ecc.

D. A qual segno si conosce che

gran pelvi è ben fatta?

R. Si

per le Levatrici.

R. Si conosce che la gran pelvi è ben satta dalla distanza, che corre sra le creste delle ossa degl'ilei, la quale dev' essere di nove pollici.

D. Quali sono i vizi della piccola

pelvi?

R. L'approssimamento delle tuberosità dell'ischio, del coccige e della parte inferiore dell'arcata del pube, la strettezza di quest'arcata, la troppo gran curvatura del sagro, la lunghezza e l'im-

mobilità del coccige.

Si conosce che la piccola pelvi è ben formata dall' elevatezza del monte di Venere, dall' esservi poco incavo nella parte inferiore dei lombi, vale a dire, quando la schiena della donna non piega verso la pancia, ecc.

D. Quali sono le parti molli esterne

della generazione nelle donne?

R. Queste sono 1°. il monte di Venere, o quell'eminenza coperta di peli, e

posta sopra il pube.

2°. Le grandi labbra, che sono due pieghe della pelle, che si estendono dal monte di Venere sino al perineo; queste sono rosse nelle vergini, ecc.

3°. Le piccole labbra, che si vedono, allontanandosi le grandi; sono esse

parimenti due pieghe della pelle.

A 3 4°. La

4º. La clitoride, quest' è un picce lo corpo situato nella parte superior delle piccole labbra, ed è la sede dell sensibilità e del piacere.

5°. Il condotto orinario, il qual è u: apertura posta sopra l'erefizio della va gina, per cui la donna manda fuo:

le sue orine.

60. L'apertura esterna della vagina che si trova fra le grandi labbra. Nell vergini fi vede una piccola pelle, chia mata imene, che si rompe nel commerc cio cogli uomini, o per l'abbondanze dei mestrui, nel qual caso si sormano quate tro o cinque pezzi, chiamati caruncoli mirtiformi.

7°. La forchetta, ch'è una piega della membrana interna delle grandi laba bra, e che quasi sempre si rompe nel primo parto.

80. La fossa navicolare, la qual'è una piccola cavità, tra l'imene e la for-

chetta.

9°. La commessura delle grandi labbra, unite così nella parte anteriore come nella posteriore.

La vulva è la fessura, che si vede.

nell'allontanarsi le grandi labbra,

100. Il perineo. Quest'è lo spazio, che segara l'ano dall'unione posteriore delle.

gran-

per le Levatrici. 7
grandi labbra; si può rompere nei parti
laboriosi, o in quelli, nei quali si presta poca attenzione.

D. Quali sono le parti interne della

generazione nelle donne?

R. Queste sono, 10. l'utero, organo principale, in cui l'infante è concepito, nutrito, e cresce sino al tempo del parto; la situazione di esso è tra la vessicica e il retto. L'utero è di figura simile a quella di un pero: ha due facce, una anteriore, e una posteriore; e tre margini, due sopra i lati, ed uno superiore. Si divide in sondo, in corpo ed in collo: si apre nella vagina, ove sorma un'eminenza, chiamata muso di tinca: è trasorato nel suo interno da piccoli sori, d'onde trapela il sangue nei mestrui; ed ha due altre aperture, che s'abboccano colle trombe di Falloppio.

2º. I ligamenti dell' utero, cioè due larghi, che sono pieghe del peritoneo, posti sopra i lati, che inviluppano la tromba di Falloppio; due rotondi, uniti sopra la parte anteriore dei ligamenti larghi suddetti, e che, uscendo per l'anello dei muscoli dell' abdomine, si attaccano al basso delle cosce lateral-

mente alle grandi labbra.

A- 40

3º. Le.

3°. Le trombe di Falioppio sono due canali, che si somigliano ad una tromba. La loro imboccatura nell' utero è strettissima; e l'estremità, ondeggiante suori dell' utero nella piccola pelvi, si chiama padiglione della tromba di Falloppio.

4°. L'ovaja è un piccolo corpo bianco e granoso, simile a un uovo dil di piccione appianato, posto dietro la tromba, ed attaccato all' utero con un

piccol cordone.

5°. La vagina, canale membranoso di cui l'apertura esterna termina nelle grandi labbra, è attaccata per l'altra estremità al collo della matrice. E' lunga quattro o cinque pollici, stretta, edincrespata nelle vergini, più larga nelle donne.

### CAP. II.

Dei Mestrui: della Fecondità: della. Gravidanza; e de' Segni di questa.

D. CHE cosa sono i mestrui?

R. Sono lo scolo di sangue, a cui sono soggette periodicamente le donne. Questo incomincia ordinariamente nei 14, 015 an-

per le Levatrici.

ni, qualche volta più tardi, rare volte prima dei 12.; e termina nei 40,45,0 50. Cessa per ordinario nel tempo della gravidanza; e ricomparisce per lo più sei settimane dopo il parto in quelle donne, che non allattano. Il sangue dei mestrui è della natura medesima di quello, che circola nei vasi; ed in se stesso non ha alcuna delle qualità cattive, che il popolo gli attribuisce.

D. Perchè dite voi che cessa di fluire comunemente nel tempo della gravi-

danza?

R. Per la ragione che qualche volta sussissi con essa; ed alsora si deve distinguerlo dalle perdite, nelle quali il sangue è più nero ed esce a grumi. In quel tempo il Chirurgo deve prescriver il salasso, il riposo, la dieta, le bevande acide, ecc.

D. Che cosa è la fecondità?

R. E'la felice disposizione, che hanno le donne a diventar madri. Lo stato contrario, qualunque siane la causa, si chiama sterilità.

D. Che cosa è la gravidanza?

R. Si chiama così lo stato del ventre accresciuto per causa qualunque, in conteguenza della concezione. Si divide in vera ed in salsa. La vera gravidanza è quel-

5 1:

la, ch' è prodotta da uno o da molti in fanti. Dicesi esser buona quando i set sono nell'utero; e cattiva, quando nelle trombe di Falloppio, nell' ovaja o nell abdomine.

Si chiama Gravidanza semplice quella, in cui non è che un infante: Gravidanza composta quella, in cui ne sono molti: Gravidanza complicata quel. la, ch'è accompagnata da una malattia. come da uno scirro nell'utero, ecc.; Falsa gravidanza quella, ch' è prodotta das qualunque altra causa, come da un'idropissa di utero, da una pietra, da una mola, dall' acqua contenuta nelle ovaja, ecc. ecc.

D. Quali sono i segni della gravi-

danza?

R. Si distinguono in razionali, ed in

I razionali sono la soppressione dei mestrui., la gonfiezza delle mammelle, l'avversione al cibo, le nausee, i vomiti, lo stravagante appetito, l'eccesso nel' mangiare, ecc .... Tutti questi segni sono incerti.

I segni sensibili non si distinguono se. non col tatto, e coll'introduzione di un dito nella vagina, per conoscersi lo stato

dell' utero .

#### CAP. III.

#### Del Tatto ..

D. CHE si può conoscere per mez-

R. Possiamo assicurarci con tal mezzo se una donna è bene o male formata: se è incinta o nò: in qual tempo della gravidanza si trova: se ha le doglie del parto o nò: quali sono i progressi delle doglie: qual parte l'infante presenta, ecc.. Qui non si tratta di conoscere s' ella è in istato di gravidanza, e dopo quanto tempo.

D. Quali precauzioni si deve usare nel:

far uso del tatto?

R. La Levatrice deve ungere quello o quelle delle sue dita che deve introdurre, levarsi gli anelli se ne ha, e cercare l'apertura del muso di tinca, o la parte dell'utero, che corrisponde al sondo della vagina. La donna dev' esser coricata colle gambe e colle cosce piegate, e colla testa più elevata che le natiche. I segni, che si osservano secondo i differenti mesi, sono:

Se la donna ha provati i segni razio-

Catechismo.

nali, ed il muso di tinca è molto vicine alla vulva, e se il corpo dell'intero più voluminoso, si può congetturare una gravidanza di cinque in sei settima: ne, o al più di due mesi.

Nel terzo mese, il muso di tinca è più lontano, e l'utero più grosso, più pesante, più difficile a muoversi nella pelvi (segni per, altro ancora incerti).

Nel quarto mese, la donna sente agitare il feto, i movimenti di cui sono sensibili al dito della Levatrice, soprattutto se questa rispinge in alto l' oresizio dell' utero, e coll'altra mano, applicata sopra il pube, riceve il contraccolpo: il muso di tinca è portato verso il coccige, e rigettato un poco a finistra; il fondo dell' utero è elevato al di sopra del pube, e può esser sensibile. alla mano, che comprime il ventre: della donna, la quale dev'esser coricata sopra la schiena.

Quinto mese. I movimenti dell' infante sono più sensibili: il muso di tinca più vicino al coccige, e più a finistra; ed il fondo dell'utero elevato due dita traverse al di sotto dell'ombellico,

e sensibile in quella parte.

Sesto mese. Il fondo dell' utero è elevato e sensibile, perchè supera l'ombel-

lico

per le Levatriti. 13°

lico di due dita traverse: i movimenti dell'infante sono sensibilissimi; il muso di tinca molto indietro verso l'osso facro, e per ordinario difficilissimo a trovarsi.

Settimo mese. Il fondo dell'utero è due dita traverse più alto che nel sesso mese, e prossimo alla sontanella dello stoma-co: il muso di tinca si distingue più dissicilmente; e la testa dell'infante è

sopra l'imboccatura superiore.

Ottavo mese. La testa dell' infante è più sensibile all' apertura del muso di tinca: questo muso è divenuto più grosso, più corto, più morbido; ed il sondo dell' utero tocca la sontanella dello stomaco. Tal mese riesce per lo più penoso alle donne, a motivo delle molessie, che si soffrono da questo viscere.

Nono mese. Il muso di tinca è affatto chiuso nelle prime gravidanze: l' orefizio dell' utero è aperto per ricevere il dito, abbastanza morbido; ed il parto è tanto più vicino, quanto è più larga quest' apertura. Se nel toccarsi le membrane dell'infante, queste si sento no tese per un momento e poscia stosce, il parto è in procinto di manifestarsi.

Bisogna osservare che nelle donne, che hanno già partorito, il muso di tina

Catechismo
ca è più facile a toccarsi: l'apertu
n'è più larga: vi si distingue l'oret
zio interno; e dalla durezza, o della dilla
tazione d'esso si predice la vicinanza d
parto.

## CAP. IV.

Del prodotto della Concezione e delle sue pertinenze.

D. Qual è il prodotto della cons

R. E' il feto, e ciò che lo accomi

D. Che cosa è il seto?

R. Si chiama così l'infante finchè rinchiuso nel ventre di sua madre. Arrivato al suo termine, egli è lungo di ciotto o venti pollici: pesa sette, o otto o al più dieci libbre; ed ha la testa in forma di un ovato. Questa per ordinario ha circa quattro pollici di diametro dalla metà della fronte sino alla nuca: tre pollici e un quarto fra l'uno e l'altre orecchio, prendendosi il diametro nella parte superiore; e quattro pollici e mezzo, o cinque, dal mento sin alla sutura sagittale.

D. Co-

D. Côme si divide il seto?

R. In quattro facce, una anteriore

una posteriore, e due laterali.

L'anteriore, presa dalla fronte sino: alle dita dei piedi, contiene il viso, la gola, il petto, il ventre, i ginocchi, les parti della generazione, ed i piedi.

La posteriore, dalla nuca sin al tallone, comprende l'occipite, la parte posteriore del collo, il dorso, i lombi, le natiche, e la parte posteriore delle cosce.

Le due laterali presentano l' orecchio, il lato del collo, il pomo della spalla, il braccio, la mano, il fianco, e l'anca.

D. Perchè questa divisione?

R. Siccome il feto si può presentare, per ciascuna di queste parti, così è cola necessaria conoscerse.

D. Quali sono le pertinenze del seto? R. La placenta, il cordone ombellicale, il corion, l'amnio e le acque.

1º. La placenta è un corpo spugnoso, pieno di vasi, che si attacca all' utero, ed a cui è attaccato il seto per mezzo del cordone ombellicale. Ha due sacce. Il cordone ombellicale n'è piantato nell'interno, ed ordinariamente nel mezzo; quando lo è nell'orlo, essa è chiamata, placenta in racchetta. El rotonda, deusa nel

nel suo mezzo: sottile nella circonser 2a. Ha il diametro di sette in otto lici: tal volta è divisa in piccole porzica e serve, come ancora il cordone omi licale, alla circolazione tra la madra il seto.

2°. Il cordone ombellicale è compe di tre canali, uno chiamato vena co bellicale, che conduce il fangue da placenta all'ombellico, onde questo si gue passa nel torrente della circolaza ne; i due altri, chiamati arterie ombi licali, riportano alla placenta il sans supersuo, che ha circolato. Il cordo troppo corto coarta i movimenti dell' fante: troppo lungo, può attortigliarsi all'intorno, e farlo morire; troppo ca co di grasso, si rompe facilmente. lunghezza ordinaria n'è di una meri auna (misura corrisponente a circa braccio e mezzo).

3°. Il corion e l'amnio sono due te fine, che formano una borsa, la qua rinchiude le acque e l'infante: la pi ma, o il corion, è più esterna e più de sa; l'amnio, più interna e più sottile Queste si rompono prima del parto, i maniera che n'escono le acque. Quancitali membrane sono troppo dense, di vono esser rotte dalla Levatrice col dito

fen-

per le Levatrici.

fenza però ch' ella adopri giammai spilli, ovvero altro strumento. Il parto si
chiama secco, quando le acque sono

uscite lungo tempo prima.

4°. Le acque sono contenute nelle membrane: circondano l' infante nel principio della gravidanza: sono più abbondanti relativamente alla grossezza del seto: impediscono che l' infante sia osfeso nelle cadute, e che ossenda la madre: sono aderenti all' utero allontatato: nutriscono il seto prima che il cordone abbia una sufficiente organizzazione; ed allargano e lubrisseano l' orestizio dell' utero nel parto. Le salse acque sono più dense: contenute ordinariamente tra il corion e l' amnio; e lo scolo d'esse precede di molto il parato, e non nuoce al seto.

## C A P: V.

Delle cause del Parto e delle sue Divisioni.

D. QUALI sono le cause del parto?
R. Alcune sono determinanti; e queste in generale comprendono tutto ciò; che può contribuire all'uscita del seto;

COD-

contraendo l'utero: tali sono le percosses le cadute, gli ssorzi, le passioni violente ecc. lo sviluppo di tutto il corpo del utero, la distensione delle fibre di essoi la sensibilità di queste ultime, ecc.

Altre sono efficienti, come le con trazioni dell' utero nei parti sacili, la mano del Raccoglitore o della Levas

trice nelle cattive posizioni.

D. Quali sono i segni del parto vil

R. 1°. Le doglie (segno incerto) 2° I segni i più veri si scuoprono col tate to, e sono i seguenti, il muso d tinca s' indurisce nei dolori, e le membrane si tendono. Accrescendosi le doglie, il muso di tinca si allarga maggiormente: gli umori rosseggiano e si addensano; ed allora si dice, che la donna dà segno. Aprendosi l' orefizio dell' utero in larghezza d' uno scudo, le membrane si rompone, e le: acque scolano; e si sente allora las parte, che presenta l'infante. Se le: posizione è buona, si abbandona il parto alle forze della natura. La testa si avanza alla imboccatura nel tempo della doglia, e riascende dopo questo momento. La Levatrice deve applicar la mano sopra il perineo, acciocchè

per le Levatrici. questo non si laceri; la testa si svilup-pa, ed esce il tronco.

D. Quali sono le false doglie, e come

fi conoscono?

R. Queste sono i dolori, che le donne provano nella loro gravidanza, e che non debbon esser seguiti dal parto. Derivano da abbondanza di sangue, da materie acri o ventose, da afflizioni, da una maggior o minor quantità di cibi, e si può aggiungere da percosse, da cadute, da sforzi, ecc. I rimedj devon esser analoghi alla causa. Queste doglie sono differenti dalle vere in quanto che l'orefizio del muso di tinca non è dilatato, non s' indurisce nei dolori, le membrane non sono tese, ecc. Le false doglie, che riesce impossibile calmare, diventano vere, quando sono seguite dal parto, ch'è in tal caso un aborto.

D. Qual'è la posizione dell' utero nel"

tempo della gravidanza?

R. E'esso sempre posto obbliquamente più o meno avanti, vale a dire, il fondo n' è più anteriore dell' orefizio; per lo più l'obbliquità laterale è nella parte destra.

D. Qual' è la posizione dell' insante:

nell' utero?

25 Catechismo

R. Nei primi mesi esso segue i mos vimenti della madre; secondo la quam tità delle acque, diventa stabile soltanto verso il quarto mese. Allora il seto ha la testa in giù, i piedi in alto, il dorso voltato verso il lato destro o sinistro della madre, ma il più spesso verso il sinistro. Il capitombolo è dimostrato falso dal tatto, negli aborti, nell'aperatura dei cadaveri, ecc.

D. Come si dividono i parti? R. Si dividono in tre classi.

La prima comprende quelli, che possiono essere terminati dalle sole sorze della madre.

La feconda quelli, che hanno bisogne della mano della Levatrice o del Racco.

glitore.

La terza finalmente abbraccia tuttii quelli, ch' esigono assolutamente l'uso degli strumenti.

#### PRIMA CLASSE.

Parti che possono esser terminati dalle sole forze della madre.

D. Quali fono i parti, che possono cesse terminati dalle sole sorze della

madre?

R. Quelli, nei quali, supposta la buona conformazione dell'infante e della madre, il seto presenta la testa, i piedi, i ginocchi, o le natiche in una buona posizione; ma quando presenta queste tre ultime parti, non bisogna giammai abbandonar il parto alle sorze dalla madre, quantunque le medesime qualche volta bastino.

D. A quali segni si conosce la testa,

e quante posizioni può essa avere?

R. Si conosce dalle suture e dalle sontanelle; e può avere sei posizioni, tre delle quali sono vantaggiose e sei svantaggiose. Le posizioni sono dette vantaggiose, allorchè le grandi dimensioni della parte, che si presenta, corrispondono alle grandi dimensioni del passagio; si chiamano svantaggiose quando accade il contrario.

# Posizioni vantaggiose.

1°. La posizione la più vantaggiosa quando l'occipite è posto verso la cas vità cotiloide sinistra; questa è la piu frequente, come quella che in cento par ti si osserva circa ottanta volte.

20. Quando l'occipite è situato verso

la cavità cotiloide destra.

3°. Quando l'occipite è situato dietres

# Posizioni svantaggiose.

10. La fronte posta dietro la cavità cotiloide sinistra.

2°. La fronte posta dietro la cavità

cotiloide destra.

3°. La fronte posta dietro il pube; questa è la più svantaggiosa, e la più rara.

D. Quali sono le posizioni vantaggiose, presentando l'infante i piedi? ecc.

R. Sono tutte quelle, nelle quali la testa, nel suo passaggio, si trova nelle posizioni vantaggiose già accennate.

La più vantaggiosa, per esempio, è quella quando le calcagna guardano la cavità cotiloide sinistra, perchè, all'

per le Levatrici.

uscir della testa, l'occipite sarà voltato
verso la cavità medesima. La men vantaggiosa è quella, in cui le dita dei
piedi guardano il pube, per la ragione che, presentandosi la testa al passaggio, la fronte sarà voltata verso
quest'osso.



## SECONDA PARTE.

#### CAPITOLO PRIMO.

Dei doveri della Levatrice nel tempo delle doglie.

D. CHE deve sar la Levatrice chii mata quando una donna è assalita das le doglie del parto?

R. 10. Assicurarsi se le doglie sono w

re o false.

2°. Esaminare per qual parte l'infam si presenta; e se l'orefizio dell'utero ben dilatato.

3°. Fare un clistere all' ammalata, questa da lungo tempo non si è scaricata

4°. Preparare butiro fresco per un gere le parti: sili ed una sorbice polegare e per tagliare il cordone ombelli cale: pannilini per l'infante: broch per sostentare le sorze della madre aceto pei casi di svenimenti; ed acequa per battezzare, qualora lo esiga il bisogno.

5°. Preparare il letto delle doglie.

6°. Mettersi intorno al corpo un gremi biale, legato con cordoni, non già co ispilli.

D. Che

per le Levatrici. D. Che intendete voi per letto delle

doglie?

R. Le donne, secondo la differenza dei paesi, sono situate differentemente per partorire; ma il letto delle doglie procura loro la più comoda posizione. Sopra un letto a cigne, o in mancanza di questo, sopra quattro sedie, ovvero sopra il letto stesso della paziente si pone un materasso, oppure un pagliaccio, a cui si soprappone altro materasso, piegato in maniera, che non arrivi se non alla metà del corpo di lei. Si fornisce di guanciali il sito dov'ella deve appoggiare la testa, affinchè la medesima le rimanga in alto: si conficca solidamente una tavola tagliata in forma di manico di scopa, a cui la paziente possa appoggiare sortemente i piedi negli assalti delle doglie: le si procurano altri punti d'appoggio per le mani, ovvero vi si sa supplire da persone che la tengano; e si apprestano le lenzuola e le coltri per ricuoprirla, e difenderla da qualunque freddo, qualora la stagione lo richieda.

D. Quale dev'essere la situazione del-

la parturiente sopra tal letto?

R. Ella dee avere la testa collocata sopra i guanciali: le natiche sopra le B pieghe

pieghe del materasso, in maniera pero che il coccige cada nel vuoto: i piedi appoggiati all'accennata tavola a manico di scopa: le gambe piegate; e le mai ni asserrate a qualche cosa solida.

D. Quando dev' esser collocata sopra

il letto delle doglie?

R. Quando l'orefizio è già molto dil latato, le membrane incominciano a latcerarsi, e sono scolate le acque. Se man le membrane tardino a lacerarsi, la Levatrice deve ajutarle, col premerle duranti le doglie. Se la paziente si lamenta di dolori di reni, si sa sollevarla con una salvietta passata al di sotto delle reni medesime, mentre dan tregua le doglie.

D. Che dev'evitare la Levatrice?

R. Dee soprattutto evitare di far bevere alcun liquore spiritoso alla parturiente; uso oltremodo nocivo, e capace d'ucciderla: può, nei casi di debolezza, darle acqua con un poco di vino. Non dee senza un'assoluta necessità intromettere le sue dita nella vagina, per timore di levarne il musco, e di cagionare qualche irritazione; ma deve, all'opposto, ungere quelle parti di burro fresco.

D. Che deve fare la Levatrice duran-

te il parto?

R. Quan-

per le Levatrici. 27

R. Quando vede che la testa del seto più non rimonta, deve applicar la
sua mano sopra il perineo della paziente per timore che questo si laceri. Deve ancora, secondo la posizione del bambino, determinare dolcemente e colle
necessarie precauzioni la parte, che si
presenta, a prendere la più vantaggiosa
situazione relativamente alle diverse dimensioni della pelvi.

D. Che deve fare la Levatrice quan-

do il feto è già uscito?

R. 10. Collocare il bambino fra le gambe della madre in maniera, che il medesimo non possa essere sossogato dal sangue che scorre dall' utero. Il viso dev' esser voltato verso la Levatrice medesima, la quale deve altresì passare il cordone al di sopra.

20. Premere álquanto sopra il ventre della madre, per sar tornar l'utero nel

proprio luogo.

3°. Legare il cordone coi fili che ha preparati. La prima legatura si sa cinque o sei dita traverse in distanza dall'ombellico: la seconda, due pollici lungi dalla prima, verso le parti della madre; e la Levatrice taglia colle sorbici il cordone fra esse due legature. Si ofserverà che la seconda legatura talvolta è inuti-

B 2 le

le, allorchè, per ragion d'esempio, cordone tramanda poco sangue; e qualci volta è vano farle : si tralasciano quan do il bambino è di color violaceo, respira con disficoltà.

D. Fatta la legatura, che si fa

bambino?

R. La Levatrice lo prende con caute la, ponendogli il collo fra il pollice l'indice d'una mano, e passandogli l'ai tra, per sostenerlo, fra le due cosce son to le natiche; in tal guisa lo traspor ra fopra un guanciale, dove lo corio di fianco, affinchè il medesimo getti g umori viscosi, che ha tuttavia nella bo ca e nella gola. Bisogna frattanto per sare a garantirlo dal freddo, col tenen lo coperto.

#### CAPOII.

Dell' assistenza che si dee prestare alla

D. SATE l'esposse attenzioni r guardo al bambino, che altro si de

R. Bisogna pensare a liberare la m dre, cioè, a tirarle dal seno la placer

ta.

per le Levatrici 29

ta, le membrane, e tutta la secondina. Talvota la paziente può sare da se stessa questa operazione; ma non si dee abbandonarla a se stessa. Il tempo il più opportuno a liberarla è quello delle doglie, e quello, in cui, applicandolesi la mano sopra il pube, si sente che l'utero è duro.

D. Che converrebbe fare, se prima di liberarsi, ella soggiacesse a qualche

perdita di sangue?

R. Bisognerebbe procurare di farle preventivamente contrarre l'utero, al qual oggetto le si applica con forza la mano sopra il ventre, e vi si preme a segno d'eccitarle qualche dolore. Se ciò non basta, le s'introduce la mano stessa nell' utero, il quale allora si riferra, cessa la perdita, e s' intraprende a liberarla. Se il sangue scorrerà in troppa copia dopo ch' ella si farà liberata, si seguirà lo stesso metodo; ma se mai questo riuscirà vano, le si applicheranno sopra il ventre piumacciuoli immersi nell' acqua e nell'aceto freddi, e le si farà anche coll'acqua e coll'aceto mescolati insteme, per mezzo d'una siringa, qualche injezione nell'utero. Finalmente, in casi estremi, vi s'introdurrà una porzione di ghiaccio; medicamento approvato, ed

efficacissimo secondo la pratica dei segnori Petit e Levret.

D. Come si estrae la placenta?

R. 1°. Qualora il cordone ombellicale il abbastanza forte, si prende con una mono ravvolta in un pannolino asciutto: aggira per due o per tre volte intorna al dito indice: si afferra coll' altra mano presso le parti della parturiente: tira dolcemente per tutti i versi- firchè riesca di distaccarlo; e quando si vede già al di suori, si procura d'avvolgerlo per farne formare, insieme coll' membrane, una specie di corda, perocchè così si ha la sicurezza d'aver unito tutto.

2°. Se il cordone è debole, bisogn guardarsi dal romperlo. S' introduce l' mano nell'utero, e se ne cerca l' inserzione. Se la placenta è staccata in ut lato, si procura di prenderla per tal pare te. Se non lo è, si studia di staccarle dolcemente, e prima che la medesima apparisca al di suori, avvolgendola, come si è detto di sopra, per riunire tutte le membrane.

3°. Se il cordone è rotto, si sa, presso a poco, la medesima operazione; si cerca la placenta colla mano, si preme, si stacca, e si estrae.

D. Che

D. Che si fa, se la placenta è aderente in maniera, che non si possa tirarla fuori per mezzo del cordone om-

bellicale, sebbene questo sia fortissimo? R. Si va a cercarla, come si è già dichiarato. Se nel volere staccarla, si ha dubbio di rovesciare l'utero, è miglior configlio lasciarla, specialmente non vedendosi una gran quantità di sangue. Si tocca quindi con frequenza la paziente per sentire se la medesima si stacca; e si attende soprattutto ad impedire che si chiuda l'orefizio dell'utero, atteso che in tal caso si opporrebbe un ostacolo allo scolo dei lochi, e si potrebbe cagionare un flusso di sangue, o una emorragia interna.

D. Che si dee fare se la placenta è

posta in angolo?"

R. Si dice, che la placenta è posta in angolo, quando l'utero, contraendosi inegualmente, forma una cavità, in cui la medesima rimane impegnata.. Allora si dee introdurvi- la mano, e trarnela fuori; ed indi procurare che l'utero si contragga egualmente...

D. Che si dee fare allorche la placenta è collocata: sopra Ni. orefizio dell'.

utero?

R. La Levatrice dee cercare di staccarla

D. Quali ajuti si prestano alle donne

dopo gli aborti?

R. Essendo impossibile sin al quarte mese della gravidanza porre la manicentro la matrice, qualora non vi si perdita di sangue, conviene aspettari che le deglie spingano suori la rlacentari

Se vi è una perdita leggiera, bisogna premere il ventre al di sopra del pube e del muso di tinca a fine di somentare le doglie; allora esce la placenta, es

cessa la perdita.

Se la perdita è grande, ed il sangue continua malgrado l'uso degli accennativimedi, si cerca di turar la vagina cor pannilini o con istoppe. Dopo il quinto mese però questo mezzo sarebbe pericoloso, a motivo della quantità del sangue necessaria per riempire l'utero; ma siccome il cordone è più sorte e l'orisizio più dilatato, così si sa uso dei mezzi usati dopo i parti ordinari.

D. Qual regolamento convien tenere, per far liberare la paziente dopo il par-

to dei Gemelli?

R. Bi-

per le Levatrici.

33

R. Bisogna aspettare che sieno nati tutti i bambini, atteso che potendo accadere che vi sia una sola placenta ed una sola membrana, in tal caso non si mancherebbe d'uccidere quelli che restaffero nell' utero. Allorchè ne sono tutti già usciti, si prendono tutti i cor-doni, e si segue il metodo prescritto per l'estrazione d'un solo bambino.

# C A P O III.

Di ciò che convien fare dopo che la parturiente è già liberata.

D. UALI attenzioni conviene ave-

re per la puerpera già liberata?

R. Bisogna porle sotto la persona un pannolino ben asciutto, affinchè la medesima rimanga pulita: metterle una salvietta, o altro pannolino moderatamente caldo sopra le parti: accostarle l' un i all'altra le gambe : ricuoprirla proporzionatamente alla stagione: suggerirle di premersi il ventre per sare calmar l'utero qualora ella fenta che scola il sangue: raccomandarle il silenzio: impedirle di dormire; e qualora ella abbia sete, si può darle un brodo, ovvero un poco di

vino, ma ben mortificato dall' acqua, non mai però nè liquori, nè vino caldo con zucchero. Si lascia in tale stato per circa una mezz'ora sopra lo stesso letto delle doglie, durante il qual tempo les si prepara il letto solito, e si fascia ill bambino.

D. Che bisogna fare prima di fasciare:

R. Bisogna fare quella che si chiaman Legatura permanente del cordone ombet... licale, giacchè la prima legatura, fattat in fretta, non sarebbe sufficiente. Si prende quindi un cordone, composto dit cinque o di sei fili di sei pollici di lunghezza, e si passa sotto il cordone ombellicale, in distanza di tre dita traverse dallo stesso ombellico: si fa poscia un giro, e successivamente un nodo; un secondo giro, ed un altro nodo; un terzo giro, ed indi due nodi. Si ripiega in seguito l'estremità d'esso cordone. ombellicale sopra la parte già piegata: si rifanno due giri, e dopo due nodi; e tagliandosi l'eccedente del cordone, oltre alla legatura, si getta nel suoco...

D. Non è forse cosa necessaria pulire

il bambino, prima di fasciarlo?

R. Certamente, come quello, ch'è ricoperto d'una specie di pomata, la qua-

le

per le Levatrici. 35

le si leva sacilmente, collo strofinarglisi leggiermente il corpo con olio, o con butiro distrutto, usandosi per altro una somma attenzione riguardo agli occhi ed alle sontanelle; poscia si asciuga dolcemente con un pannolino, e si lava col

vino, o coll'acqua tiepida.

Indi si osserva se sono aperti la bocca, le narici, gli orecchi, e l'ano; s'ei stenta a poppare, e se ha il filetto. In tal caso si farà venire un Chirurgo, il quale è anche necessario qualora il bambino non abbia nello spazio. di venti-quattr'ore reso il meconio, atteso che questo sarebbe in esso un vizio di conformazione. In seguito gli si pone un piumacciuolo, con un foro nel mezzo ed intriso di butiro, sopra il cordone ombellicale, in maniera che questo passi pel foro suddetto, e si ripieghi sopra lo stesso piumacciuolo. A questo se ne soprappone un altro, e si assicurano tutti due con una fascetta.

D. Come si deve fasciare il bambino?
R. Se gli mette primieramente un cussino, in seguito una comoda e larga berretta; quindi si fascia secondo il solito, senza però servirsi di bande, e senza stringerglisi il petto. Così la fasciatura gli sarà men pregiudiziale, e si av-

vicinerà maggiormente a quella usatti dalle donne di Barcellona, la quale sa rebbe desiderabile che si adottasse pen sutto. Dopo di ciò, si corica il bambino sopra un lato, a fine di fargli gettare i mocci; ed a capo di due ore gli si va dando qualche piccola cucchiajarea d'acqua con zucchero, lo che si replicas ogni due, ovvero ogni tre altre ore. Se dece allattarlo la madre, si sa ch'ei poppii subito che il latte viene alle mammelle, cioè, tre o quattr'ore dopo il parto; questo primo latte è purgativo. Se: la madre non deve allattarlo, vi si supplisce coll'acqua inzuccherata o melata;: e se la balia non giungesse nelle ventiquattr' ore, bisognerebbe nutrirlo con latte temperato con acqua tiepida, e con un poco di zucchero.

D. Come si prepara il letto della,

puerpera?

R. Si mette sopra il materasso, nel luogo dove devono posare le natiche di lei, un lenzuolo piegato quattro ovvero otto volte fecondo la grandezza del medesimo: vi si stende poscia il primo lenzuolo, e sopra questo nello stesso sito dell' altro un altro lenzuolo anche a quattro o ad otto pieghe; e terminandosi di fare il letto secondo il soltito, fi ha

per le Levatrici. 37si ha la cura di scaldarlo, e di tenerioscoperto per un minuto prima di collocarvi la paziente, affinchè n'esali il soverchio calore.

D. Che cosa s'intende quando si dice

guarnir la puerpera?

R. Per guarnir la puerpera le si applica una salvietta di pannolino sottile a tre o a quattro pieghe sopra il ventre; e le si assicura con altra salvietta in guisa di fascia: le si fa lo stesso sopra le mammelle; ma si bada di non istringer troppo nè l'uno, nè le altre. Il metodo contrario, sebbene molto usato mercè la speranza d'ottenerne alcuni vantaggi che in fatti non se ne retraggono, è oltremodo pericoloso. Le si ricuopre la testa secondo la stagione: le si mette la camicia di parto ch'è aperta nella parte anteriore, ovvero una camicia ordinaria, e quelta le si ripiega sopra le anche affinche non sia molto presto imbruttata dai lochi: le si forma una piccola gonna d'una tovaglia piegata: le si fa un nuovo panno caldo; e si colloca nel letto preparato nell' esposta guisa, osservandosi che la medesima stia colla testa, e col petto sollevari per sacilitare le purghe. Per tre o per quattr' ore si procura di non lasciarla dormire.

D. Qual dev'essere il regolamento del

la puerpera?

R. S' ella dà latte, può mangiare i poco fin dal primo giorno, qualora bambino poppi bene; ma avendo abbo danza di latte, deve far dieta, soprattu

to nei giorni terzo e quarto.

Quelle, che non danno latte, pessor nel primo giorno mangiare una zupp leggiera, e rimangiarne un'altra dop sei ore; ma durante la febbre del latte specialmente nel terzo giorno, devon limitarsi al semplice brodo. Convien pro vocare il sudore nella puerpera, col te nerla ben coperta, e col darlesi a bevera acqua di fiori di sambuco. La di lei bevanda dev'esser una tisana satta colla gramigna o coll'orzo. Nel tempo dessudore possono mancare le purghe: ma quest'

per le Levatrici. quest'incidente non dee produrre inquiesudine; perocchè; quando il sudore diminuisce, esse ricompariscono, ed allora iono bianche e latticinose.

D. Qando a puerpera? D. Qando si può cambiare i panni al.

R. Nel giorno dopo la febbre del late, usandosi per altro la precauzione di garantirla dal freddo. In tal giorno fibuò darle due piccole zuppe, con un nezzetto di pollame ; o d'altra carne. Bifogna aver l'avvertenza di cangiarle i pannilini applicati alle parti ed il lenuolo postole sotto la persona, subito the i-medesimi sono insudiciati; questa politezza la premunisce contro i più grandi accidenti. S'ella non dee dare da e stessa il latte al bambino, si cercherà li farlo dissipare col somentarle il sudoe; ma convien guardarfi dall' applicar-e qualunque topico.

# PARTE TERZA.

# CAPITOLO PRIMO.

Parti, che non devono, o non pos essere terminati senza la mano della Levatrice.

D. Et casi, nei quali i parti ti possono essere terminati senza la ma della Levatrice, convien forse sare p

parativi straordinarj?

R. Certamente. Il letto delle dog da noi già descritto non basta; ne sogna uno più sermo. Allora si stendo due materasse in tutta la loro lunghezza e qualora il letto non sia abbastanza c ro, si pone fra l'uno e l'altro una vola, verso però la parte dei piedi.

D. Si dee offervar qualche cosa rigua

do alla situazione della paziente?

R. Si. Ella dev' esser collocata sop l'estremità del letto, in maniera che coccige non vi posi: le si sostenta la tes con guanciali; e le si sa stendere i pio di sopra due sedie in qualche distanz l' una dall' altra, ricuoprendola con u. lenzuolo, ovvero con una coltre, secon

per le Levatrici. do la stagione. Due persone devono tènerla per le spalle, ad oggetto d' impedire ch'ella, appoggiandosi, ritiri la persona in sù: due altre devono servire di punto d'appoggio ai di lei piedi, o ginocchi; e la Levatrice, avendo fatti tutti gli accennati preparativi, dee porsere fra le gambe. Questa dee avere tagliate le unghie, unta la mano, rialzate le maniche della camicia, ma evitare qualunque apparato capace d'atterrire la paziente. Dee introdurre due dita nell' utero: osservare se l'orefizio è molle, quanto è aperto, se le membrane sono lacerate, per qual parte il bambino si presenta; ed indi procedere all'estrazione.

D. Quali cose è necessario che si os-

servino dalla Levatrice?

R. 10. Ella non dee introdurre la mano nella vagina se non dito a dito, infensibilmente, spingendo in linea retta e con tutta dolcezza. 20. Non dee muovere in alcuna maniera la mano introdotta nell'utero duranti le doglie; ma dee profittare dell'intervallo d'esse, per operare, ed andar cercando la parre del bambino che vuole estrarre. 30. Dee consolar la paziente, darle speranze, e tenerale occulto il pericolo, qualora almeno non la veda ridotta al segno, in cui le pre-

Catechismo
cauzioni necessarie a prendersi negli ultimi istanti non dispensino da quest'atto
d'umanità.

D. Quali sono i parti che bisogna nom

abbandonare alla natura?

R' Sono quelli, nei quali il bambino presenta i piedi, i ginocchi, le natiche, la sommità della testa, la faccia, il collo, il petto, il ventre, le parti della generazione, la nuca o la parte posteriore del collo, il dorso, i lombi, l'uno o l'altro orecchio, il lato destro o finistro del collo, la mano, il braccio, o'l'anca.

## PRIMA REGIONE:

## Presentandosi il bambino pei piedi.

D. Da che si conoscono i piedi, e quante sono le posizioni dei medesimi?

R. Si conoscono alle dita; e possono avere quattro posizioni, vale a dire, 1°. il calcagno verso il pube, 2°. verso l'osfo sagro, 3°. e 4°. verso l'una o verso l'altra anca.

D. Che convien fare quando si presen-

tano i piedi?

R. Se la donna è forte, non soffre gravi perdite e non è uscito il cordone

om.

per le Levatrici. 42" ombellicale, si aspetta che i piedi vengano fuori; ed allora si prendono colle due mani ravvolte in un pannolino asciutto, e si tira il bambino nella maniera che si dichiarerà in appresso.

Se la paziente è esaurita di forze, e soggiace a perdite o a convulsioni, ecc., la Levatrice le introduce la mano nella vagina, e vi cerca i piedi. Se non le se ne presenta altro che uno, ella tira il corpo per far seguire anche l'altro; e qualora tal mezzo non le riesce, lo cerca, come ha fatto del primo.

D. In qual guisa si estrae il rimanen-

te del corpo?

R. L'operazione varia secondo la varietà delle posizioni. Si è detto che quelle dei piedi sono quattro; ma siccome in ciascuna d'esse il bambino si può trovare in pericolo, così bisogna incominciarsi dal battezzarlo.

D. Chi deve dare il Battesimo?

R. Un uomo, se n'è alcuno presente, qualora almeno non sia il padre. Se non vi si trovano uomini, può sare la ceremonia una femmina, gettando un poco d'acqua, in forma di Croce, sopra la parte presentata dal bambino; e dicendo Io ti battezzo in nome: del Padre 2. del Figliuolo', e dello Spirito Santo. Se si :

teme che il bambino possa esser morto si soggiunge, se tu sei vivo; e poscia il procede adoperare nella seguente maniera

## PRIMA POSIZIONE DEI PIEDI.

# Le calcagna voltate sopra il pube.

r°. Si conducono i piedi, come si già spiegato, colle mani ravvolte in un pannolino asciutto; e si tirano per tutti i versi, e con estrema dolcezza. Quando i ginocchi son suori, si prendono, si tirano colle stesse precauzioni. Quando si vede apparire le natiche, vi si appilicano le mani, e si sa discenderle co portarle dalla destra alla sinistra. E'd'uoto po prendere il cordone ombellicale, se sarlo abbassare circa un pollice per tiamore che il medesimo si distacchi.

2°. Quando le nariche sono già suori, conviene girarle in maniera, ch' esse guardino la coscia destra o sinistra della parturiente. In seguito si tirano con un poco più di sorza in alto ed in basso, ad oggetto di sare scendere le spalle e.

la testa.

3°. Quando le spalle appariscono, la Levatrice, tenendo con una mano il bambino sopra un pannolino asciutto, lo

tira

per le Levatrici. 45 era un poco: libera leggiermente coll' ltra mano la spalla, ch' è verso il sagro: introduce due dita nella vagina; e leguendo il braccio, va a cercare la piega del gomito. Trovatala, la prende: la conduce dolcemente sopra il petto; ed afferrando indi il bambino colla stessa mano che ha operato, gli libera il secondo braccio coll' altra, e nella stessa maniera, cioè, coll' andare a cercare la viega del gomito. Se la testa, già troppo abbassata, si opporrà a questa operazione, si procura di risospingerla dolcemente per liberare le braccia, come
già si è detto.

4°. Liberate le braccia, bisogna introdurre le quattro dita fra l'osso sagro della madre ed il volto del bambino; e argli girare dolcemente la testa, in guia che il mento posi sopra l'incurvatura dell'osso sagro, assinchè il gran diametro della testa sia nella direzione del gran diametro della pelvi. In seguito si passano due dita sopra le parti laterali del naso del bambino, non mai però nella bocca: gli si sostiene il corpo colla palma della mano medesima ravvolta in un pannolino, e col braccio; e gli si posa l'altra mano aperta sopra il dorso, in maniera che le dita gli arrivino al collo. Sollevandosi allora il tronco verso i pube della madre, si tira colle dita applicate sopra il naso, talchè il mento si accosti al petto: si portano le natiche all basso: si abbraccia leggiermente il collo coll' indice, e col dito di mezzo della mano collocata sopra il dorso; e si rializa il corpicciuolo verso il pube, portandosi alternativamente, e con movimenti leggieri a destra ed a sinistra finattanto che ne sia uscita la testa.

D. In seguito che si dee sare?

R. Convien collocare il bambino, come si è detto, fra le gambe della madre. S' egli è di color pavonazzo, nom si sa la legatura dalla parte: di lui si lascia scolare un poco di sangue: gli sii alita nella bocca: gli si solletica il naso con una penna: gli si strofina il petto; e non si trascura di stropicciarlo con acqua e con aceto, finattanto che: si oda gridare. Quando la respirazione di lui è libera, gli si annoda il cordo. ne nella maniera prescritta, ecc. Bisogna per altro esaminare s' egli ha qualche membro patito, specialmente qualora abbia molto sofferto; ed in tal cafo si chiama il Chirurgo.

"Seconda Posizione Del Piedl.

# Le calcagna verso l'osso sagro .

D. Che bisogna fare quando le calcana sono voltate verso l'osso sagro?

R. Bisogna che la Levatrice procuri dirigerle insensibilmente verso la pardestra o sinistra della pelvi, ad ogetto d'ottenere una più vantaggiosa pozione, e d'ovviare che il mento si feri sopra la sinssis del pube. Ottenutasi l posizione, si torna nella prima; e nindi si sa la stessa operazione.

D. Che, dee fare la Levatrice quando natiche sono già uscite, e le calcagna

trovano voltate verso il sagro?

R. Deve introdurre quattro dita di ciaina delle due mani nella vagina, poindo le une sopra il ventre, le altre pra le natiche del bambino: fare scenre alquanto il tronco: indi risospinger-; e reiterare questa operazione, col

girare insensibilmente il bambino attanto che il ventre si volti lateralente, nel che però deve usare la più ande precauzione possibile. In seguito pourerà sempre, prima di tutto, di luppare il braccio dello stesso bambino che si trova al di sotto; il resti dell'operazione è descritto dove si è pai

lato della prima posizione.

D. Quale dev'essere la condotta dell. Levatrice, allorchè il mento del bamb no è attaccato sopra il pube, e l'occi pite sopra la parte superiore dell'ossi

fagro?

R. Questa posizione, troppo pericola fa pel bambino, esige un' operaziom molto difficile riguardo alla Levatrices e molto dolorosa alla madre. Bisognar do affolutamente farla cangiare per ou tenersene l'effetto, s'introduce la mani finistra nella vagina: si sa passarla sopre la parte posteriore del bambino finattar to che le dita giungano sotto l'occipite: che si procura di risospingere quanto: può; e s' internano in seguito esse dit sopra la parte laterale destra o sinistr per tirarla verso il lato destro o sinistr. della parturiente. Il preseribile è quell verso il quale si può più facilmente cor seguire l'intento; ed osservandosi egus li gli ottacoli, è il lato destro. Duran te l'operazione, si procura di girare tronco del bambino verso lo stesso lato evitandosi sempre con attenzione d'ir trodurgli le dita nella bocca. Insistiam sopra quest'articolo, perchè tal pratica oltreper le Levatrici. 49 oltremodo pericolofa, è stata per disgrazia accreditata da alcuni famosi Raccoglitori.

D. Non basterebbe voltare il tronco all'esteriore, per ottenersi la buona posi-

zione?

R. Nò; perchè, qualunque precauzione si prenda, si corre rischio di staccar la testa del bambino.

TERZA POSIZIONE DEI PIEDI.

Calcagna verso la parte sinistra della pelvi.

D. Quali diligenze è d'uopo usare in

Lal posizione?

R. Questa è migliore; e non esige altra cura che quella di condurre, allorchè sono già uscite le natiche, l'anca, la quale si trova sotto la sinsissi del pube, verso il ramo destro di quest'osso; dopo di che, si attende a terminare il parto nella già prescritta maniera. QUARTA POSIZIONE DEI PIEDI.

Calcagna voltate verso la parte destra della pelvi.

D. Che convien fare in tal posizione?

R. La stessa cosa che nella posizione: terza, eccetto che, in vece di condur-re l'anca, ch'è sotto la sinfisi del pube verso la parte destra, si sa girare verso la sinistra.

### C A P. II.

SECONDA REGIONE.

Quando il bambino presenta i ginocchj.

D. DA che si conoscono i ginocchi?
R. Questi si presentano sotto la formati di due piccoli e tondi tumori, posti l'uno accanto all'altro. Quando se ne presentati un solo, è d'uopo insinuare il dito per cercare i piedi o le parti genitali, per la ragione che il gomito può presentare lo stesso carattere. Se non si vede alcun accidente, come perdita, indebolimento, ecc., si aspetta che i ginocchi esca-

per le Levatrici.

cscano fuori; e poscia si termina il parto. Ma se hanno luogo tali accidenti,
bisogna che la levatrice vada a cercare
l ginocchi, e gli conduca.

D. E' forse necessario tirare i due ginocchi, prima di determinare il parto?

R. Ordinariamente basta tirarne suori no; e non si va a cercar l'altro se non quando il primo incontra impedimenti. Se per caso i medesimi sossero sermati sopra la parte inseriore dell'osso sagro ovvero sopra il perineo, converrebbe dirigergli verso la vulva.

D. Quante possono essere le posizioni

dei ginocchj?

R. Si riducono a quattro, relative a quelle dei piedi.

PRIMA POSIZIONE.

Ginocchj verso l'osso sagro.

Usciti i ginocchi, le natiche si trovano verso la sinfisi del pube. Questa è la prima posizione dei piedi; e vi bisogna la stessa operazione. SECONDA POSIZIONE.

Ginocchj verso il pube.

Le cosce ed il ventre sono verso la sinfisi del pube, e la natiche verso il sagro. Questa è la seconda posizione dei piedi; e conviene determinare il corpo lateralmente, usandosi le precauzioni già prescritte.

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Ginocchj verso la parte destra o sinistra della pelvi.

Le natiche sono verso la parte sinistra o destra. Questa è la terza e la quarta posizione dei piedi, ed esige l'operazione medesima.

# C. A P. III.

TERZA REGIONE.

Presentandosi le natiche del bambino.

D. DA che si conosce questa spe-

cie di parto?

R. Si presenta un tumore tenerello, diviso dall'ano in due, sotto figura d'una linea incavata, che può esser anche indicata dalle parti genitali.

D. Che dee oservare primieramente

la Levatrice?

R. La prima cura di lei dev' esser quella d'assicurarsi del volume delle natiche. S' ella crede che queste possano passare con facilità, senza che alcuno dei menzionati accidenti obblighi a procurare la spedirezza, aspettera che le medesime vengano suori, facilitandone l'uscita col portare le dita sopra i due rami, e col tirare il tronco, subito che le vedrà seguite naturalmente dai piedi; dopo di che, terminerà il parto secondo il metodo già descritto. Se vi saranno accidenti, o le natiche saranno troppo grosse, ella opererà secondo le varietà

delle posizioni, che possono essere anche quattro, sempre corrispondenti a quelle dei piedi.

PRIMA POSIZIONE.

. Ano verso il pube.

La Levatrice risospingerà colla man destra le natiche al di sopra del margine della pelvi, e le determinerà verso l'anca destra, in maniera che il ventre del bambino guardi la sinistra. Quindi innostrerà le dita sopra la coscia, ed in seguito sopra i piedi per condurgli come nella prima posizione dei piedi medesimi.

SECONDA POSIZIONE.

Ano verso il sagro.

La stessa operazione.

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Ano verso la parte destra o sinistra della pelvi.

Nella terza posizione la Levatrive, in vece della man destra, si servirà della siniper le Levatrici. 55 finistra. Nella quarta farà la stessa operazione prescritta per la prima e per la seconda; e si servirà della man destra.

## QUARTA REGIONE.

# Quando il bambino presenta la testa.

D. Si danno forse motivi, i quali obblighino, per terminare questa specie di parti, a cercar di prendere i piedi del bambino?

R. Certamente; e se n'è già fatta menzione. Tali sono la debolezza della madre, una perdita violenta, certe sincopi o convulsioni, l'uscita del cordone ombellicale, e sinalmente la presenza di più bambini, soprattutto se l'uno d'essi è situato in maniera d'impedire ch'esca la testa di quello che si presenta. In qualunque caso però, bisogna che la testa non sia ancora suori dell'utero, atteso che non si potrebbe senza un sommo pericolo risospingerla al di sopra dell'imboccatura superiore; in tal frangente non rimane se non l'infelice espediente della sorbice.

## PRIMA POSIZIONE.

Parte posteriore della testa verso il pube ...

In questa posizione, che si distingue dalle fontanelle e dalle giunture, la Levatrice introdurrà la man destra nell' orefizio dell'utero; e rispingerà la testa del bambino sopra la sossa iliaca destra; in maniera che il volto guardi l'anca destra della madre. Poserà l'altra manoal di sopra dell'ombellico, per impedire che l' utero retroceda; e passerà le ditadi quella introdotta nell' utero sopra il volto, il petto, ed il ventre del bambino, finattanto che ne abbia trovati i ginocchj. Lo rovescerà col ventre in giù: andrà a cercare un piede; e lo condurrà all' orefizio dell' utero. Riporterà la. mano verso l'altro ginocchio; e stendendola fin al piede, lo prenderà, e lo condurrà come il primo. Se la testa, ricadendo sopra l'imboccatura superiore, le sarà d'ostacolo in tal'operazione, ella la risospingerà un' altra, volta, e continuerà finattanto che avrà. liberati i piedi. Sarà qualche volta anche obbligata a servirsi d'un laccio o d'una cordellina con cui riterrà e tirerà

per le Levatrici. 57
rerà il piede, mentre coll'altra mano
allontanerà la testa. Ritirati i piedi, la
Levatrice, avendo riguardo alla loro
situazione, terminerà il parto secondo le
regole già date.

SECONDA POSIZIONE.

Parte posteriore della testa verso il sagro.

Si sa la stessa operazione che per la prima posizione della testa.

TERZA E QUARTA POSIZIONE ..

Parte posteriore della testa verso la parte destra o sinistra della pelvi.

Nella terza posizione la Levatrice dee servirsi della mano sinistra; e circa il di più, opererà come nella prima posizione, eccetto che dovrà premere l ventre della paziente verso la parte d'stra, e dopo aver tirati i piedi, fare che la medesima anche si corichi sopra lo stesso lato. Vi è in oltre la differenza, che la Levatrice risospingerà la testa del bambino sopra la sossa, iliaca non già destra, ma sinistra.

Nella quarta posizione si servirà, co-

me nella prima, della man destra; erisospingerà la testa del bambino sopra
la sossa iliaca destra. Se uno dei piedi
sosse avviluppato fra la gamba e la coscia
opposte, le bisognerà incominciare da
quello ch'è libero.

# C A P. IV.

# QUINTA REGIONE.

Quando il bambino presenta la faccia..

D. DA che si conosce che il bam-

bino presenta la faccia.

R. Dal naso, dalla bocca, dall' orlo delle occhiaje. I precetti, che s'intraprende a dare per eseguirsi questa specie di parto, presuppongono sempre gli accidenti già descritti, i quali impediscano che si tiri il bambino per la testa, e si conduca in una vantaggiosa posizione. Si avverte una volta per sempre, che non dandosi tali accidenti, e qualunque siata il parto può eseguirsi selicemente in altra guisa, l'arte prescrive sempre la più breve maniera.

D. Descrivete l'operazione per le quat-

tro posizioni...

R. PRI-

# R. PRIMA POSIZIONE.

# La fronte verso il pube.

In tal caso il mento è sopra il sagro. Si sa uso della man destra per portare la testa sopra la sossa iliaca destra, in maniera che il volto guardi l'anca destra della madre; dopo di che, si procura di prendere i piedi come nella prima posizione della testa.

## SECONDA POSIZIONE.

# La fronte verso il sagro.

Il mento è sopra il pube. La Levatrice, facendo uso della man destra, la introdurrà nella vagina; e porterà la testa verso la fossa iliaca destra: dopo di che prenderà i piedi, passando la ma no stessa sopra il petto, sopra il ventre, e sopra i ginocchi del bambino, come si è detto di doversi fare nella prima posizione della testa, e terminerà il parto secondo le regole date riguardo ai piedi.

## TERZA E QUARTA POSIZIONE

La fronte verso la sinistra o la destradella pelvi.

Nella terza posizione la Levatrice st servirà della man sinistra, e porterà la testa sopra la sossa iliaca sinistra; circa il resto, opererà come nella terza posizione della sommità della testa.

Nella quarta posizione si sa uso della man destra, e si spinge la testa del bambino sopra lo sossa iliaca destra; pel di più si opera come nella quarta posizio-

ne della sommità della testa...

### C A. P. V.

SESTA REGIONE:

Quando il bambino presenta la parte anteriore del collo.

D. DA che si conosce quando il

bambino presenta il collo?

R. Se non sono scolate le acque, è disficile distinguerlo, soprattutto adoprandosi un solo dito. Quindi, per giudica-

per le Levatrici.

re di tale specie di parto, conviene aspettare che sieno lacerate le membrane. Allorchè l'utero si è scaricato abbassanza, vi s' introducono più dita; ed un tumor molle, frapposto fra il mento e lo sterno, indicherà che si presenta il collo. Questo parto non dee mai esser abbandonato alle sorze della madre; ed in ciascuna delle quattro posizioni principali, è d'uopo andare a cercar i piedi.

D. Descrivete queste quattro posizioni, e l'operazione che convien fare in

ciascuna d' esse.

## R. PRIMA POSIZIONE DEL GOLLO .

# Ik.mento.sopra il pube.

Sí opera come nella prima posizione della faccia; e questa è anche più vantaggiosa:

SECONDA POSIZIONE.

# Il mento sopra il sagro.

Il petro è sopra il pube. Si sa la stessa operazione che nella seconda posizione della saccia.

TERA

# TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Nella terza posizione si farà uso della mano sinistra: nella quarta della man destra; circa il di più, si opererà come nella terza e nella quarta posizione della faccia...

CAP. VI.

SETTIMA REGIONE.

Quando il bambino presenta il petto.

D. Come si distingue che si presen-

ta il petto?

R. Bisogna aspettare lo scolo delle acque, e la dilatazione dell'utero; dopo di che, si conoscerà il petto da un tumore largo, sopra il quale si può distinguere lo sterno e l'intervallo delle coste.

D. Descrivete le quattro posizioni.

# R. P'RIMA POSIZIONE.

Il collo del bambino sopra il pube..

Il ventre allora è sopra il sagro. S'introduce nell'utero la man destra: si risospinper le Levairici. 63°
los points de la cofice : si porta la testa soprala fossa destra iliaca della madre; ed innoltrandosi innanzi la mano per andarsi
a cercare i piedi, si procurerà di condurgli nella maniera già descritta.

SECONDA POSIZIONE.

Collo del bambino sopra il sagro.

Facendosi uso della man destra, si risospinge la testa del bambino verso la parte sinistra: si risospinge esteriormente coll'altra mano verso la stessa parte il ventre della madre; e si cercano, e si liberano i piedi secondo il metodo già dato.

TERZA E QUARTA POSIZIONE..

Collo del bambino applicato sopra la: parte sinistra o destra della pelvi..

Nella terza posizione la Levatrice, situandosi alquanto verso la parte sinistra della madre, si servirà della mano sinistra, e terminerà il parto come nella prima posizione. Nella quarta si collocherà verso la parte destra; ed adoprando la man destra, opererà come nella prima posizione medesima.

## € A P. VII.

#### OTTAVA REGIONE.

Quando il bambino presenta il ventre.

D. Da che si conosce questa posi-

R. Scolate le acque e ben dilatato l'orefizio dell'utero, essa si conosce dalla mollezza di questo, dall'inferzione del cordone ombellicale, dall'orlo cartilaginoso delle coste, ecc. Tal parto può esser terminato pei ginocchi; ed in casso d'ostacoli, pei piedi.

#### PRIMA POSIZIONE.

Petto del bambiro sopra il pube.

Le parti genitali sono sopra il sagro della madre. S'introduce nell'utero la man destra o sinistra, finattanto che l'estremità delle dita giunga ad applicarsi sopra la parte anteriore delle gambe: allora si tirano i ginocchi; ed appoggiandosi l'altra mano sopra il ventre, si procura di sar scemare l'obbliquità della parre anteriore dell'utero stesso; ob-

per le Levatrici. 65 obbliquità che in tal posizione è considerabile. Essendo i ginocchi, ritenuti nell'orefizio del medesimo utero, si termina il parto come nella seconda posizione d'essi ginocchi.

### SECONDA POSIZIONE.

# Petto sopra il sagro:

Le cosce sono appoggiate al bassoventre della madre. Bisogna andar a cercare i ginocchi; ed in conseguenza introdurre la mano in maniera, che questa nella parte convessa corrisponda alla sinsssi del pube, e sia molto piegata sopra il posso.

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Petto appoggiato alla fossa iliaca destra o sinistra.

Nella terza posizione bisogna innoltrare la mano sopra la sossa iliaca destra, a motivo che quivi sono le cosce.

Nella quarta posizione, all' opposto,

sono sopra la fossa iliaca sinistra.

Se il parto si dovesse terminare pei piedi, si seguirebbe in ciascuna post-

66 Catechismo zione ciò ch'è stato prescritto in quelle del petto.

## C'A P. VIII.

NONA REGIONE.

Quando il bambino presenta le parti genitali.

D. DA che si conosce che il bam-

bino presenta queste parti?

R. Queste parti si fanno facilmente distinguere da se stesse, oltre dall' esser indicate dall' intervallo delle cosce, e dalla vicinanza del basso-ventre.

D. Descrivete le quattro posizioni, e dite ciò che convien fare in ciascuna

d'esse.

## R. PRIMA POSIZIONE.

Ginocchi applicati sopra il sagro.

SECONDA POSIZIONE.

Ginocchi applicati sopra il pube.

TER-

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Ginocchj appogoiati al lato destro o inistro.

Si segue il metodo prescritto per le quattro posizioni del basso-ventre. L'operazione è esattamente la stessa; anzi più facile, atteso che, dopo essersi presentata la parte, i ginocchi si trovano più vicini all'oresizio dell'utero.

#### C A P. IX.

DECIMA REGIONE.

Quando il bambino presenta la parte posteriore del collo, ovvero la nuca.

D. DA che si conosce questa po-

R. Dall'occipizio, dalle aposisi spinose delle vertebre, e dalla parte superiore del dorso. Si comprende, che questa specie di parto poco disserisce da quello, in cui si presenta l'occipizio, e ch'è stato riguardato come vantaggioso. Quindi, ad eccezione dei casi d'accidenti e d'osta-

Catechismo d' ostacoli, presentandosi l' occipizio, il parto, come si è detto (si veda ciò, ch'è stato osservato riguardo alla sommità della testa p. 56.) si abbandona alle forze della madre. Quando però si presenta la nuca, è difficile ricondurre l'occipizio in una vantaggiosa posizione; onde bisogna cercare di prender i piedi. D. Descrivete l'operazione che si dee

fare in ciascuna posizione?

## R. PRIM'A POSIZIONE'.

L' occipizio appoggiato al pube della madre.

Il dorso è sopra il sagro. La Levatrice, introdotta nell'utero la man destra, la passerà sopra il petto: risospingerà il dorso del bambino sopra l'anca destra: passerà le dita sopra il ventre; e prendendo prima i ginocchi, poscia i piedi, gli condurrà all'orefizio dell'utero, coi me si è detto nel descriversi la prima posizione della faccia, e della sommità della testa.

SECONDA POSIZIONE.

# Occipizio appoggiato al sagro.

Introducendosi nell'utero la man deltra, si porterà la testa del bambino sopra la sossa iliaca destra: si sarà coll'altra mano piegare il ventre della partoriente verso la parte sinistra; e prendendosi i piedi, si tireranno suori, come quando il bambino presenta i piedi medesimi.

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Occipizio sopra la parte sinistra o destra.

Nella terza posizione si sa uso della man destra, sviluppandosi i piedi del bambino come nelle due prime posizioni di questa regione. Nella quarta si sa uso della sinistra, e si opera nella stessa guisa.

#### C A P. X.

#### UNDECIMA REGIONE.

Quando il bambino presenta il dorso.

D. DA che si conosce il dorso?
R. Dalla spina, dalla scapula, e dalle coste.

D. Quali sono le quattro posizioni?

#### R. PRIM'A POSIZIONE.

La parte posteriore del collo appoggiata al pube della madre.

La parte inferiore del dorso è sopra il sagro, ed i piedi sono verso l'orefizio dell'utero.

#### SECONDA POSIZIONE.

La parte posseriore del collo sopra il sagro.

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

La parte posteriore del collo sopra la parte destra o sinistra.

Queste quattro posizioni esigono la stessa operazione che le quattro posizioni del collo.

DUODECIMA REGIONE.

Quando il bambino presenta i lombi.

D. Da che si conoscono i lombi?

R. Dalla continuazione della spina, dalle ultime coste, e dalle creste delle ossa ilei.

PRIMA POSIZIONE.

Il dorso sopra il pube della madre.

SECONDA POSIZIONE.

Il dorso sopra il sagro.

TERZA E QUATA POSIZIONE.

Il dorso sopra l'anca sinistra o destra.

In queste quattro posizioni si opera come nella prima, nella seconda, nella terza, e nella quarta posizione della parte posteriore del collo.

## CAP. XI.

#### DECIMA-TERZA REGIONE.

Quando il bambino presenta l'orecchio.

D. DA che si conosce l'orecchio?
R. Si trova sopra l'orefizio dell'utero
un tumore rotondo, su cui si distingue
l'orecchio; sopra i lati si riconoscono
le suture, la mascella inferiore, ecc.

D. E' cosa indifferente che si presenti

o l'uno o l'altro orecchio?

R. No certamente. Ciò determina una differente posizione dei piedi, ed esige che si saccia uso d'una mano disferente. Anche queste posizioni sono quattro.

#### PRIMA POSIZIONE .

Orecchio destro.

Orecchio sinistro.

La sommità della testa sopra il pube, e la faccia verso il lato sinistro della madre. La sommità della testa verso il pube, e la faccia verso il lato destro della madre.

Si adopera la man destra . Si adopera la mano sinistra.

Seguendosi la parte anteriore ed alquanto laterale del corpo del bambino, si va a cercare i piedi per condurgli nella vagina. Si ristetta, che nelle quattro posizioni di questa regione si può sare che il vertice passi il primo, ed abbandouare il parto alle sorze della madre.

#### SECONDA POSIZIONE.

Orecchio destro.

Orecchio sinistro.

Il vertice sopra il sagro, e la faccia verso il lato destro della madre. Il vertice sopra il sagro, e la faccia verso il lato sinistro della madre.

Si opera colla man destra.

Si opera colla man finistra .

Si spinge la testa sopra la sossa iliaca, e s' innoltra la mano sopra il petto del bambino, sopra il ventre, e finattanto che se ne rinvengano i piedi. La Levatrice avrà cura di collocarsi in una vantaggiosa situazione, alla destra della partoriente, dovendo premerle il ventre nello stesso lato destro, ed applicarvi al di sopra la mano che non opera.

TERZA POSIZIONE.

Occhio destro.

Occhio sinistro .

La fommità della testa è sopra il lato sinistro della madre, e la faccia verso il sagro. La fommità della testa è verso il lato destro, e la faccia verso il pube.

S' impiega la man destra . S' impiega la man sinistra .

S'introduce la man destra fra il volto del bambino ed il sagro: poscia s'innoltra sopra il petto e sopra il ventre per prenderne i piedi; e circa il di più, si opera secondo il solito. QUARTA POSIZIONE.

Orecchio destro.

Oreccbio sinistro,.

La fommità della testa è verso il lato destro, e la faccia verso il pube. La sommità della resta è verso il lato sinistro, e la faccia verso il sagro.

Si agisce colla man destra. Si agisce colla man sinistra.

Si pone la man destra fra il pube della madre ed il volto del bambino: si passa sopra il petto ed il basso-ventre di quest' ultimo per andare a cercarne i piedi, e per tirargli dopo aver rispinta la testa colla mano; e si termina il parto secondo la maniera già insegnata. La Levatrice avrà l'avvertenza di situarsi alla destra della paziente.

## C A P. XII.

DECIMA-QUARTA REGIONE.

Quando il bambino presenta il lato del collo.

D. DA che si conosce il lato del

R. Dall' orecchio e dalla spalla, che si trovano l' uno accanto all'altra.

D. Descrivete le quattro posizioni.

#### R. PRIMA POSIZIONE.

Orecchio destro appoggiato al pube.

Si vede che il moncone della spalla dev' essere sopra il sagro, ed il volto guarda l'anca sinistra. Il parto si termina, facendosi uso della man destra, come nella prima posizione dell'orecchio.

SECONDA POSIZIONE.

Orecchio destro appoggiato al sagro.

S'impiega la man sinistra, e si agisce come nella prima posizione dell' orecchio.

D. 3 TER-

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Orecchio appoggiato al lato sinistro o destro della pelvi.

Nell'una e nell'altra si opera colla man destra, e si termina il parto come nella terza e nella quarta posizione dell' orecchio.

## C A P. XIII.

DECIMA-QUINTA REGIONE.

Quando il bambino presenta il moncone della spalla destra.

D. DA che si conosce questa re-

R. Dal braccio, dalla mano, dalle

coste, e dalla scapula.

D. Quali ne sono le quattro posizioni?

#### R. PRIMA POSIZIONE.

Il collo del bambino è appoggiato al può:, ed il petto verso il lato sinistro.

L'anca allora è fopra il fagro; ed il ventre del bambino guarda l'anca finistra della madre. S' indroduce la man destra nell'utero; e si porta innanzi sopra il petto e sopra il basso-ventre per prenderne i piedi, come nelle altre posizioni.

#### SECONDA POSIZIONE.

Il collo del bambino appoggiato al sagro, ed il petto verso il lato destro.

La Levatrice, collocatasi alla sinifera della partoriente, introduce la man sinistra nell'utero: la sa passare sopra il petto e sopra il ventre del bambino; per prenderne i piedi; ed applicando l'altra mano sopra il ventre della madre, so rispinge al lato destro.

D 4 TER-

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Il collo appoggiato al lato sinistro o destro della pelvi.

Nell'uno e nell'altro caso la Levatrice si servirà della man destra: nella terza posizione la passerà fra il sagro della madre ed il petto del bambino; e. nella quarta, fra il pube di quella ed il petto di quest'ultimo. Avrà attenzione di situarsi alquanto alla destra della madre; e svilupperà i piedi, come si è detto, parlandosi dell'orecchio.

## C A P. XIV.

DECIMA-SESTA REGIONE.

Quando il bambino presenta la mano.

D. SI può determinare il parto ri-

guardo a questa posizione?

R. Non mai; perocchè il tronco dall' una parte, e la testa dall' altra formano un' estensione assolutamente sproporzionata all'orefizio dall'utero.

D. Che

per le Levatrici. 81

D. Che bifogna adunque fare in tal

R. Andar a cercare i piedi, del bambino. Se l'orefizio dell'utero non è chiuso se non perchè le doglie non si sono innoltrate, si aspetta che si dilati. Ma derivando sovente la strettezza e durezza del medesimo da irritamento e da infiammazione, bisogna ricorrere al salasso, ed anche replicarlo, qualora le forze della paziente lo permettano. Bisogna astenersi dal toccar troppo spesso l'utero, e proibishiamo, come micidiale, qualunque amputazione, incisione, ecc. del braccio già uscito. I soli espedienti fono la pazienza ed i mezzi relassivi. Quando l'utero si estende e la Levatrice può introdurvi la mano, andrà a cercare i piedi. Quando gli tira; o il braccio già uscito si applica sopra il tronco, ovvero il tronco, risalendo, lo determina a risalire con esso, ma quello poscia torna a scendere, come segue in tutti i parti eseguiti pei piedi, qualora alme il gomito non si attacchi sopra qualche punto della pelvi: in tal caso la Levatrice, introducendo più dita nella vagina, andrà a cercar la mano, atteso che se sforzasse, senza usar tal precauzione,

82 Catechismo il braccio arrestato, si esporrebbe al rischio di romperlo.

# C A P. XV.

DECIMA-SETTIMA REGIONE.

Quando il bambino presenta l'anca destra.

D. DA che si conosce questa posi-

R. Dalla cresta dell'osso degl' ilei, e

dalle cosce.

D. Quali sono le quattro posizioni?

R. PRIMA POSIZIONE.

Le natiche del bambino sopra il sagro della madre.

La spalla è sopra il pube, ed il ventre del bambino riguarda l'anca sinistra. La Levatrice introdurrà la sua mano nell'utero, ed andrà a prendere i piedi del bambino medesimo, che sono o sopra il ventre, di lui o sopra le natiche, avvertendo ad appoggiare l'altra mano sopra il ventre della parturiente.

SECONDA POSIZIONE.

Le natiche verso il pube della madre.

La Levatrice, introdotta la mano sinistra nell'utero, andrà a cercare i piedi, che sono sopra il ventre del bambino. Se non gli trova, passerà la stessa mano sopra le natiche, dove gli troverà; e prendendogli, gli tirerà suori.

TERZA E QUARTA POSIZIONE.

Le natiche del bambino appoggiate al luto destro o sinistro della pelvi.

In tutte due queste posizioni si adopera la man destra. Nella terza la Levatrice l'introdurrà fra il sagro della madre ed il ventre del bambino; è presi i piedi, gli tirerà suori. Se non gl'incontra, prenderà i ginocchi; e terminerà il parto secondo la posizione d'essi (si veda ciò che si è detto riguardo ai ginocchi).

Nella quarta posizione la Levatrice introdurrà la mano fra il sagro della madre ed i lombi del bambino; e se trova i piedi, gli prenderà: se non gli trova, innoltrerà la mano stessa sopra

) 6 C

\$4 Catechismo il ventre del feto, dove certamente gl'incontrerà, e gli tirerà fuori

| 18.2 Regione               | L' orecchio finistro.                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 19.2 Regione               | La parte si-<br>nistra del col-<br>lo.      |
| Quando il bambino presenta |                                             |
| 20.2 Regione               | Il monco-<br>ne della spai-<br>la finistra. |
| 21.ª Regione               | L'anca si-<br>nistra.                       |

D. Perchè mai si sa una classe particolare di queste regioni laterali, le quanon differiscono dalle loro corrispondenti suorchè nell'essere situate a sinistra?

R. Perchè, come si è già osservato, la situazione a sinistra esige un'operazione alquanto diversa. Bisogna, per ragion d'esempio, che la Levatrice saccia uso della sua mano sinistra, mentre lo saceva dalla destra; questa è la principal differenza. Circa il resto, si segue il metodo insegnato nel parlarsi delle parti laterali situate a destra.

QUAR.

# QUARTA PARTE.

#### CAPITOLO PRIMO.

Parti che non possono essere terminati se non per mezzo degli strumenti.

D. UALI sono questi parti?
R. Sono quelli, nei quali la testa delli bambino si trova talmente rinchiusa, vale a dire, talmente impedita, che non possono nè farla uscire le doglie anche le più gagliarde, nè risospingerla la mano della Levatrice. Allora le parti della paziente sono ensiate: le urine non possono avere scolo: il collo della vesci-

trice farà chiamare qualche Chirurgo.

D. Quali fono le ragioni, per le qua-

ca, ed il retto presto si cangrenano; e. la madre ed il figlio corrono gran pericolo. In tal caso una prudente Leva-

li la testa rimane impedita?

R. 1°. La grossezza sproporzionata sta la medesima e del tronco, o naturale o per motivo d'idropissa, ovvero la strettezza della pelvi: 2°. l'unione di due bambini, o la testa doppia d'un solo: 3°. la testa restata sola nell'utero: 4° un bambino passato nel basso-ventre per esservi

essersi lacerato l'utero: 5°. una concezione extra-uterina, cioè, nel basso-ven tre, nell'ovaja, o nella tromba di Falloppio; 6°. qualche malattia nelle parti molli della generazione.

D. Che si dee sare quando la testa è

troppo grossa?

R. Il parto è impossibile; e si corre rischio di staccare il collo del bambino, tirandolo pei piedi. E'd'uopo allora chiamare il Chirurgo, il quale, giudicando se la testa è troppo grossa naturalmente, o a motivo di malattia (per ragion d'esempio s'è idrocesala), o soltanto relativamente alla pelvi, procurerà di conoscere se il bambino sia vivo o morto; e si determinerà secondo le circostanze.

D. Da quali segni si conoscono questi differenti stati; e che si dee sare

quando vi sono?

R. Allorchè la testa è naturalmente troppo voluminosa, d'ordinario le ossa sono solide e resistenti, e le suture strette. Se il bambino è vivo, non si può se non ricorrere all'operazione cesarea; s'è morto, gli si apre il cranio e se ne vuota il cervello: ma siccome nella prima operazione corre un grave pericolo di morte la madre, e nella seconda è

per le Levatrici 872 erta la morte del bambino, così bisona non determinarvisi se non dopo estris con sicurezza riconosciuto lo stato i quest'ultimo. Per disgrazia non si può e non troppo difficilmente riconoscere ale stato; la mancanza delle pulsazioni elle arterie ombellicali, la freddezza el cordone, e la putrefazione universael del bambino medesimo sono i men quivoci segni della morte di lui; ma isogna che il cordone sia già uscito.

2°. Si dice che un bambino è idroefalo , allorchè la testa è resa più vouminosa riguardo alla pelvi dalla molta

cqua compresa nel cervello.

D. Non può forse derivare l'impelimento dal presentarsi la testa del bam-

ino in una cattiva posizione?

R. Certamente. Presentando la testa l'iuo maggior diametro al diametro iù piccolo della pelvi, si forma anche in impedimento, il quale procede dall' bbliquità dell'utero; e si può conoscero, toccandosi la paziente, atteso che in al caso la fontanella anteriore è, presso poco, sopra il centro dell' imboccatua inferiore. Nel principio delle doglie può riparare a tal inconveniente col arsi coricare la paziente sopra il lato pposto a quello in cui si trovano e

l'occipizio del bambino e l'inclinazione dell'utero. Se più non si è in tempo, bisogna sar cangiare colla mano la situazione della testa; e qualora questo mezzo non riesca, servirsi del sorcipe.

D. Che bisogna fare quando il bambino ha due teste; e da che si conosce

che le abbia?

R. Non si può conoscerso se non coll' introdursi la mano nell'utero. Se le due teste, prese insieme, sono grosse a segno di non poter passare ed egli è morto, bisogna separarle nell' utero, e tirarne il corpo pei piedi. Si fa lo stesso se due bambini non sono uniti suorchè in una piccola estensione, ancorchè i medesimi sieno vivi. Ma se l'unione è più estesa, e vi sono parti comuni, come la colonna vertebrale, ed i bambini fono viventi, noi lasciamo che decidano i grandi Maestri se convenga preferire l'operazione cesarea che espone a pericoto la madre, o la sezione del doppio seto, la quale certamente lo uccide.

D. Da che si conosce che il bambino è idropico nel petto o nel basso-ventre; e che si dee sare allorchè l'idropisia rende il tronco relativamente troppo

Voluminoso ?

R. Quando la testa si presenta la pri-

ma

per le Levatrici. So nra e non è ancora uscita, si può difficilmente conoscere l'idropissa del ventre e del petto; perocchè la medesima; impedendo l'adito, non permette di paffarvisi la mano. Ma quando si presentano i piedi, si può accertarsi dell'idropisia col toccarsi il ventre o il petto, i quali in tal caso sono più spaziosi e più frali. L' unico mezzo di far riuscire il parto è d'aprire quelle cavità per procurare fcolo alle acque.

D. Che convien fare quando la resta; separata dal tronco, è rimasta nell' utero; e quale può esser la cagione di

quest' accidente?

La separazione della testa può essere cagionata o dalla sua grossezza eccessiva, o dalla putrefazione del bambino, o dalla viziosa operazione del Raccoglitore. Bisogna non abbandonarne giammai l'uscita alle forze dellà madre. Se la testa medesima è piccola, si va a cercarla colla mano; s'è troppo grossa, se ne vuota il cranio.

D. Che bisogna fare se il tronco ri-

mane nell'utero?

R. Se il tronco non è troppo impedidito, si va a prendere i piedi, o le mani del bambino. Se le spalle sono innoltrate, dopo avere fatto scolare la acque, qualora ne fieno, nelle cavità, si pongono l'accj, ovvero uncini fotto le ascelle;

D. Che

90 Catechismo.

D. Che si dee fare quando il bambino si trova nel basso-ventre o a motivo d'una concezione suori dell'utero, o perchè, essendosi questo rotto, egli n'è uscito per la parte lacerata?

R. Non si dà altro espediente che quello di tagliare i muscoli dell'addomine, e di tirare il bambino medesimo e

turte le di lui dipendenze.

D. Quali`sono le malattie delle parti molli della generazione, le quali obbligano a sar uso di strumenti nei parti?

R. Sono i tumori, o infiammatori tendenti a corruzione, ovvero cronici sopra le parti, che devono servire di varco: l'aderenza delle grandi labbra: la durezza dell'imene: certi ritegni, certe callosità nella vagina: l'otturamento dell'utero, ecc. In tutti questi casi è d'uopo applicare strumenti alle parti.

#### C A P. II.

Bambino morto: Aborto: Mola: Obbliquità dell' Utero: Gemelli; Parto di donna morta.

D. UANDO il bambino muore nel feno della madre, quest' accidente è seguito da qualche indicazione?

R. Cer--

per le Levatrici. 91

R. Certamente. La madre nol sente più muoversi, eccetto che, nel coricarsi sopra l'uno o sopra l'altro lato, sente come cadere una mole: le s' ensiano e le divengono flosce le mammelle: più non le s'ingrossa il ventre: quando son lacerate le membrane, tardano poco le doglie; e le acque, ch'ella tramanda, sono nere e putride. Se il bambino si presenta in buona posizione e non si offervano accidenti, il parto si abbandona alle sorze della madre medesima; in ogn'altro caso si va a cercare i piedi, che si tirano con precauzione per non separare la testa.

D. Che mai è l'Aborto?

R. In generale, è il parto prima del tempo, specificato ordinariamente col nome di parto falso; nome che il medesimo conserva quando segue prima del settimo mese: dopo questo termine e prima del nono, si chiama parto immaturo.

D. Quali sono le cagioni di tale spe-

cie di parto?

R. Sono molte, come la presenza di qualche corpo straniero nelle reni, negli uretri, nella vescica, ecc. la soverchia abbondanza d'umori o la debolezza, se malattie acute o croniche, se cadute, gli ssorzi, se passioni violente. Turte queste cagioni producono doglie sal-

fe, dalle quali, se non si può calmarle, deriva il parto: la cognizione della causa originaria deve determinare il rimedio.

D. Che mai è la Mola?

R. E'un corpo rossiccio, più o meno solido, talvolta vescicoso, che non ha aderenza intima all'utero. Nel distaccarsi dà luogo ad un' emorragia. Si crede comunemente che sia il prodotto d'una concezione degenerata, o viziosa nel suo principio. Non si può distinguere la Mola dal vero seto se non coll' introdursi la mano nell'utero; e se non si osserva una perdita considerabile e non si teme una total dissipazione di sangue, si procura di sacilitarne l'uscita, e di tirarla suori.

D. Ch' è mai l'obbliquità dell'utero? R. Si dice, che l'utero è obbliquo quando l'asse ne attraversa quella della pelvi. Sembra, che la vera cagione dell'obbliquità laterale dipenda così dalla situazione o dalla pienezza del retto, come dalla situazione che prendono gl'intestini sottili quando è innoltrata la gravidanza. L'obbliquità anteriore proviene dal risalire della colonna lombare, dalla preeminenza dalla parte superiore del sagto, e dal rilassamento dei muscoli abdominali. Si ripara all'obbliquità laterale col farsi coricare la donna sopra il lato opposto:

D. Si.

per le Levatrici.

D. Si può conoscere quando si trova

iù d'un bambino nell'utero?

R. Ordinariamente il ventre è più rosso: vi-si osserva una depressione lonitudinale; e la donna incinta risente noti più violenti. Questi mezzi indicavi non possono aver luogo nei primi inque o sei mesi della gravidanza; e ono equivoci anche dopo tal termine. tatto nel tempo del parto dà un mezpiù sicuro di scuoprirsi se i bambini no più d'uno. Quando la testa è picbla, vi è poca acqua, ed il ventre è rosso, si può argomentare che i medemi sieno più d'uno, ancorche non si nta se non una sola testa presso l'orezio dell' utero. Si dee anche forare la stessa congettura, quando, dopo sere nato il primo, il ventre non si onfia.

D. Che si dee fare allorchè si presen-

no più bambini?

R. La Levatrice deve esaminare atntamente la loro situazione, assinchè, lendo estrarne uno, non nuoccia all' ro. Questi bambini hanno talvolta inuppi particolari, talvolta comuni, e volta finalmente alcuni comuni ed altri rticolari. Se non si vedono accidenti, il bambino si presenta vantaggiosa-

men-

mente per la testa, si può abbandonare il parto alle sorze della madre. In ogni altro caso bisogna che la Levatrice vada a cercare i piedi, avvertendo a didistinguere quelli che appartengono ad un bambino medesimo, lo che potrà conseguire seguendo il piede colla mano sin all'inforcatura delle cosce, escendendo lungo l'altra coscia. Se vi si oppone la testa dell'altro bambino, ella potrà risospingerla, come sarà riguardo al tronco; e dopo aver estratto il primo, andrà a cercare il secondo, osservando sempre le regole stesse.

D. Che bisogna fare quando la donna

incinta è morta?

R. S'ella muore nel parto, e l'orefizio dell'utero si trova abbassanza dilatato, la Levatrice terminerà il parto medesimo secondo le regole date per tutti

i parti ordinarj.

S'ella muore dopo una malattia acuta, o prima che le doglie s' innoltrino a segno di dilatare l'orefizio dell'utero, la Levatrice prenderà un rasojo, aprirà i muscoli abdominali e l'utero medesimo, guardandosi però dai ferire il bambino, e lo tirerà pei piedi. Prima per altro d'estrarlo; dee sempre fargli dare il Battesimo.

### QUINTA, PARTE.

Delle Malattie delle donne relative alla gravidanza.

D. UALI sono le malattie delle

onne incinte?

R. Le nausee, i vomiti, l'abbondanza i sangue, la costipazione, i dolori di enti, il tintinnio d'orecchio, lo sputo i sangue, la diarrea, l'inappetenza, le alpitazioni, l'emorroidi, i granchi, edema o ensiagione delle gambe.

D. Quali sono le malattie delle puer-

ere?

R. I lochj rossi e bianchi, la soppressone d'essi, la sebbre di latte, l'ensiaione delle mammelle, i ristagni del
tte, lo squarcio del pirineo o delle
randi labbra, la contusione delle stesse
arti o del canale dell'uretra, la dissicold'orinare, i dolori nelle parti lateradel ventre, la diarrea, l'emorroidi,
emorragia, l'ernia, l'edema, l'abbasmento dell'ano, il sossogamento dell'
ero, i vapori, ecc. ecc. ecc.

#### AVVERTIMENTI E PRECETTI

SOPRA DIVERSI OGGETTI

### .D' OSTETRICIA.

SI è qui trattato di molte specie di parti rarissimi: ma sicome questi possono darsi, così bisogna averne cognizione; in oltre, per sapersi anche poco, bisogna studiare molte cose, ovvero nulla rimane impresso nella memoria.

Essendo le Levatrici di campagna consuitate sovente intorno al salasso delle

donne gravide, si rende necessario che abbiano alcuni principi sopra un così ri-

levante articolo,

10. Non si dee far cavar sangue alle donne incinte nè di quattro mesi e mezzo, nè di sette; anzi in alcun tempo della gravidanza, qualora almeno il sa-

lasso medesimo non sia indicato.

20. Il salasso è indicato, vale 2 dire, sarà utile, allorchè la donna, essendo molto sanguigna, lo che si rileva dall' abbondanza dei di lei mestrui mentre non è gravida, soffre stordimenti, soffogazioni, dolori di testa o di schiena, gravezper le Levatrici.

ze di testa con emorragie di naso: ha un sapore di sangue nella bocca, scolo di sangue dalla vulva, ed è minacciata d'aborto; in tal caso è prudenza farle

cavar sangue.

3°. Il salasso si sa in due volte, vale 2 dire, dopo essersi cavata una scodelletta, ovvero una scodelletta e mezza di sangue, se ne sospende per qualche minuto l'evacuazione, per lasciare in seguito ch'esso scoli finattanto che il salasso stesso sia sufficiente e proporzionato alle forze della donna.

Usandosi tali precauzioni, si ovvia alle sincopi o agli svenimenti, che riuscirebbero pericolosi al seto, e potrebbero

farlo perire.

4°. Il salasso è nocivo alla donna incinta, quando, duranti i suoi mestrui, ella perde poco sangue: quando ordinariamente è pallida, scolorita, gonfia, gialla, e di poco appetito, ovvero proclive a vomitare i cibi che prende; se ha la diarrea, o se l'ha avuta poco prima della sua gravidanza. Ma se soffre dolori di reni e di testa, ed altri gravi accidenti, converrà farle cavar sangue, ancorchè ella sia pallida di volto; il salasso in tal caso distruggerà l'irritamento, che

cagiona i dolori, e che potrebbe produrre l'aborto.

5°. Se vi si osservano enfiagioni ch' esigano il salasso, è d'uopo consultare, qualora si possa farlo con facilità, le persone dell'arte. Importa molto udire il soro parere nel dubbio se l'enfiagione di tale o di tal'altra parte del corpo sia

o non sia pericolosa.

6°. Le cautele, che si dee usare prima e dopo del salasso, sono, 1°. di sare alla donna, nel di precedente, un cristeo d'acqua tiepida: 2°. di sarle cavar sangue nella mattina a digiuno, e nel di lei letto, in cui ella resterà per altre due o tre ore: 3°. di non lasciarla lavorare per tutto quel giorno, ed anche per molti altri qualora si tema d'un aborto; 4°. di tenerla tranquilla così d'animo come di corpo, sinchè dura il pericolo.

7°. Allorchè una donna incinta è in pericolo d'abortire, bisogna subito consultare, s'è possibile, le persone dell'arte; sarla porre nel letto, cavarle sangue, darle a bevere tisana satta con alquanta regolizia o gramigna, o semplicemente acqua battuta con pane, ma leggiera, avvortendosi per altro, che tutte le bevande che le si danno, fin il brodo, devono

ffer

per le Levatrici. 99
esser fredde. Ella dev'evitare di sar moto, mantenersi tranquilla, astenersi dal
vin puro e da qualunque altro caldo e
spiritoso liquore, e non vivere finalmente, finchè dura il pericolo dell'aborto
se non di soli brodi leggieri e di pane.

8°. Le donne soggette agli aborti, da che si conoscono incinte, devono astenersi dall'aver commercio coi loro mariti, ecc.

9°. Riguardo alle purghe, le donne di campagna ne sono ordinariamente dispensate dal soro esercizio, dalla sobrietà, e dalla frugalità; ma qualora i medici giudichino cosa necessaria farle purgare, i più salubri purganti sono gli amari, come il rabarbaro, ecc.

10°. E'duopo voltare il bambino, qual'unque volta ei non presenti la testa o i piedi, e fin quando non presenta bene

la testa.

11°. Quando presenta la parte posteriore, è bene tirarlo pei piedi, perocchè allora la faccia è comunemente in avanti.

12°. Le convulfioni della madre, le perdite di sangue, ecc. esigono che se no

affretti il parto.

13°. Quando la testa del bambino è caduta nella vagina, o si trova serrata, più non si può rivoltarla.

14°: Bisogna profittare dell' intervallo

fra le due doglie, per introdurre la mano ben unta, onde cercare, e rivoltare il bambino mal situato.

15°. Per introdurre la mano nell' utero senza troppa violenza, e senza pericolo di offenderlo in alcuna guisa, è necessario aspettare che l'orefizio ne sia abbastanza dilatato, scorciato abbastanza, abbastanza molle.

16°. Nel rinnuovarsi le doglie e durante il tempo delle convulsioni, si desisterà dall'operare, per rincominciare quando le une e le altre sieno già calmate.

17°. Conviene toccar di rado nel principio delle vere o delle ultime doglie: moderatamente quando le medesime rinforzano; poco o nulla affatto nella fine d'esse, specialmente quando le cose camminano selicemente.

18.º Bisogna guardarsi dallo stancare la parturiente, e persuadersi, che agendo la natura riguardo al parto, non si può nè affrettarlo, nè ritardarso; e che in conseguenza si dee ordinariamente e quasi sempre lasciarla operar dolcemente e darle tutto il tempo necessario per condurre l'opera a fine.

19°. Il pane inzuppato nel vino, i rofolj, i liquori gagliardi sono perniciosi

alle parturienti, ed alle puerpere.

20°. Quan-

per le Levatrici 101
20°. Quando la placenta non è uscita,
è miglior consiglio farne l'estrazione per
mezzo dell' operazione manuale, ch'eccitarne l'uscita con bevande calde, ocon medicine non men inutili che micidiali. Se vi è putrefazione, si procura di fare venir suori la placenta, mercè
injezioni acquose e tiepide, fatte con una
firinga nella cavità dell'utero, e replicate sovente.

Si sa, che il bambino è vivo, quando toccandosi il cordone ombellicale, vi si sente battere le arterie; ma bisogna saper distinguere se tal battimento derivi dalle arteriuzze dell'estremità delle dita

che toccano il cordone.

21°. Quando una parturiente è stata sottoposta a qualch'ernia o abbassamento d'utero prima ovvero in tempo della sua gravidanza, bisogna, duranti le doglie, farle, a ciascuna d'esse, una dolce compressione colla mano sopra il luogo dell'ernia suddetta; e se questa tuttavia esiste, farla legare da qualche prosessore.

22°. Il maggiore dei gemelli è quello, che si presenta il primo, in tutto o in parte, anche per l'estremità del dito, o del piede. Per non consonderlo coll' altro, bisogna quindi legargli un filo nella parte ch'egli presenta; affinchè, essendosi poscia nella necessità d'andare a cercare i piedi dell'uno o dell'altro, si sappia sempre qual è quello che si è presentato il primo. Il medesimo è il maggiore, giacchè l'età d'un bambino si conta dal giorno della di lui nascita, vale a dire, dall'istante in cui è comparso, non già da quello, impossibile a fissarsi, della di lui concezione.

FINE.

Estratto dei Registri dell' Accademia Reale delle Scienze, del di 21. di Gennajo del 1775.

Bbiamo esaminato, per ordine dell' Accademia, un'opera che le è stata presentata dal Sig. Dufor, Dottore di Medicina, Pensionario del Re, e Professore d' Ostetricia.

Quest' Opera è intitolata Catechismo

d'Ostetricia, coll'epigrafe:

Non si può mai rendere abbastanza semplice e popolare la lingua di ciascuna scienza, Diz. Enciclop. sotto il vocabolo Elementi, Tom. V. pag. 494.

L' Autore, nel pubblicare l'opera accennata, ha per oggetto di rendere l'arte dell'Ostetricia intelligibile alle donne. Confagrato già da lungo tempo all'istruzione di quelle che abitano la Generalità di Soissons, risolve di dare alla luce le lezioni che più volte ha loro fatte.

L'Autore tratta primieramente, nell' opera stessa, delle cognizioni necessarie ad un Raccoglitore; e si sa che se ne ha di bisogno per esercitare quell' arte.

Il Sig. Dufor dà in seguito una succinta e breve, ma sufficiente per l'oga

get --

getto, descrizione Anatomica delle parti della generazione della donna; e questo lavoro lo ha necessariamente condotto alla descrizione delle ossa della pelvi, in cui sono comprese le parti interne della stessa generazione della donna. Descriv' egli altresì le parti esterne; e dà egualmente una descrizione anatomica del Feto, della Secondina, ecc.

Gli era necessario parlare di questi due oggetti, prima di passare all' Oste-

tricia.

Entrato poscia in materia, incomincia dal descrivere il parto naturale, cioè, quello che si termina colle sole sorze della natura; ed indica i generali articoli di dottrina necessari a sapersi dalle Levatrici, come la maniera di situare la parturiente, il metodo di legare il cordone ombellicale, di fasciare il bambino; ed in questo Capitolo insiste molto sopra gli ajuti che convien dare alla donna che ha già partorito, lo che non è uno dei men essenziali articoli della di lui opera. Si occupa in seguito nel trattare dei parti, che non possono essere felicemente terminati senza l'ajuto della mano del Raccoglitore.

Tratta indi dei parti laborioli, ch'esi-

gono il soccorfo degli strumenti.

Quest'

Quest' opera, ch' è semplice, è altresi metodica; e l'Autore nulla ha trascurato per rendersi intelligibile alle persone in savore delle quali ha scritto il suo libro.

Circa i precetti che vi sono sparsi, ei gli ha attinti, parte dai migliori libri, che abbiamo sopra l'Ostetricia, e parte

dalla propria sua pratica.

A fronte di queste ristessioni, crediamo che l'Accademia possa approvare il Catechismo d'Ostericia presentatogli dal Sig. Dufot. Sottoscritti Tenon e Por-TAL D. M.

Certifico, che quest'Estrattto è uniforme al suo originale, ed al giudizio dell' Accademia. In Parigi, nel 22. di Gennajo del 1775. Sottoscritto, Grandjean Defouchy, Segretario Perpetuo dell' Accademia Reale delle Scienze.

Relazione dei Signori Commissarj della Facoltà di Medicina di Parigi.

A Bbiamo esaminato, per ordine della Facoltà, un Manuscritto, che ha per titolo Catechismo d'Ostetricia del Sig. Dufor, Medico Pensionato della città di Soissons, Professore d'Ostetricia, ecc.

libro, in cui si trova riunito tutto ciò che può caratterizzare un buono Scritto. Lo stile n'è chiaro, conciso, semplice, e proporzionato alla capacità delle persone, all'istruzione delle quali è destinato. Gli oggetti vi sono presentati con ordine, metodicamente disposti, sviluppati abbastanza; e ciò che importa anche più, la dottrina, che vi s'insegna, è sana, ed appoggiata ai migliori principj, lo che ci fa credere che quest' opera sia degnissima d'esser approvata dalla Facoltà. In Parigi in questo dì 4. di Marzo del 1775. Sottoscritti M. A. Pe-TIT, D. M. BERTRAND, VACHER DE LA FEUTRYE, C. A. GOUBELLY, D. M. P. ALFONSO LE ROY.

Decreto della Facoltà di Medicina di Parigi.

El Martedì, sette di Marzo del mille-sette-cento-settanta-cinque, la Facoltà di Medicina, avendo udita la relazione dei Signori A. Petit, Bertrand, le Vacher de la Feutrye, Goubelly, e le Roy, da essa nominati per esaminare un'opera, intitolata Catechismo d'Ostetricia del Sig. Dufot, Medico Pensionario del Re e della Città di Soisson, ecc. ecc., ha una-

nimamente adottato il parere dei Signori Commissari, applaudendo allo zelo d'un Medico, che ha per oggetto la conservazione delle madri e dei sigli, procurando ai Chirurghi ed alle Levatrici di Campagna i veri mezzi di prestare alle donne incinte e parturienti i soccorsi dei quali le medesime hanno di bisogno. G. L. ALLEAMUS, Decano.

# Approvazione del Censore Reale.

Guardasigilli, un'opera manuscritta, intitolata Catechismo, d'Osterricia ad uso delle persone di campagna, ecc. del Sig-Durot, Medico Pensionario della città di Soissons, ecc.; e credo che sia un entrare nelle mire del Governo, ed un rendere un servizio essenziale all'umanità permettere di stamparsi uno Scritto preciso, metodico al pari di questo, e fatto per istruire le Levatrici, e per ovviare alle disgrazie, che per mancanza d'istruzione, troppo frequentemente accadono nelle campagne. In Parigi in questo di 6, di Febbrajo del 1775.

Sottoscritto, GARDANE.

E 6 NOI

#### NOIRIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio. Tommaso Mascheroni Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Catechismo sopra l'Ostetricia per le Mammane di Campagna, composto dal Sig. Augier du Fot ec. MS. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Graziosi Stampator di Venezia che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 20. Novembre 1786.

( Andrea Querini Rif. ( Cav. Pr. Morosini Rif.

Registrato in Lib. a Carte 204. al N. 1872.

Giuseppe Gradenigo Seg.

Addì 22. Novembre 1786. Registrato in Libro a Car. 138. nel Magist. Eccellentiss. contro la Bestemmia.

Francesco Crucis Nod.





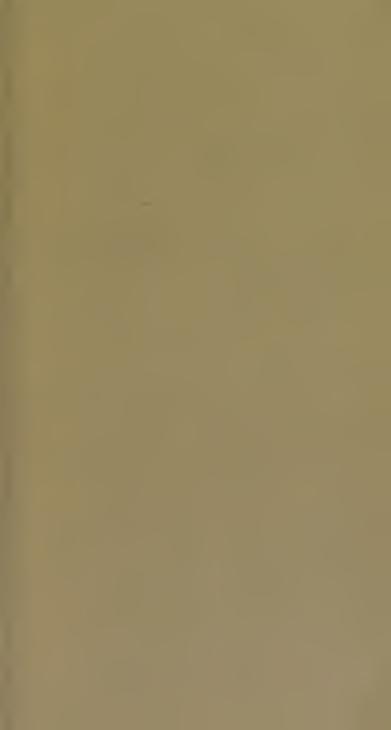

